

10/30



. .

590492 SBN

Salot VL 213

# DEL SANTUARIO DELLA MADRE DI DIO A PIEDIGROFFA

### DA CHE SE N'HA MEMORIA

FIXO A' NOSTRI GIORNI

IN OCCASIONS DELLA OTINTA FESTA SECOLARS

CELEBRATA DAI CANONICI REGOLARI DEL SANTISSIMO SALVATORE LATERANESI

ADDETTI AL SERVIZIO DI QUELLA REALE CHIESA





MAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL REAL MINISTERO DELL'INTERNU MEL REALE ALBERGO DE POTERI

1853

ARTICOLO ESTRATTO DAL PASCICOLO XCV DEGLI ANNALI CIVILI

## INDICE

| ľ                                         |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NTRODUZIONE pag. 1                        | sti giorni                                    |
| . r. Come fu eretta la presente Chiesa    | g. Seguita lo stesso argomento 17             |
| di Piedigrotta 2                          | 10. Vicende della Canonica 19                 |
| 2. Testimonianze degli scrittori &        | 11. Delle Nobili Famiglie Napolitane che      |
| 3. Di Santa Maria dell' Idria , del Mo-   | nei diversi tempi commendarono                |
| nistero di donne nel Castello del-        | la loro munificenza verso il San-             |
| l'Uovo, e di Santa Maria a Cap-           | tuario di Piedigrotta 22                      |
| pella nominati nella relazione pre-       | 12. Monumenti della Chiesa di Piedigrotta. 23 |
| cedente 6                                 | 13. Memoria di Don Giovanni d'Austria         |
| 4. Di una Cappella detta di Santa Ma-     | nella Canonica di Piedigrotta . 26            |
| ria di Piedigrotta , quando nel           | 14. Il Pontefice Pio IX al Santuario di       |
| 1353 fu eretta la presente 20             | Piedigrotta 27                                |
| 6. Di un delubro pagano che fu al tem-    | 15. Della Festa di Piedigrotta                |
| po del Gentilesimo nel luogo, do-         | 16. Donde tragga origine la visita in for-    |
| ve poi fu eretta la Chiesa di San-        | ma pubblica che fa il Re al San-              |
| ta Maria di Piedigrotta 13                | tuario di Piedigrotta il di 8 Set-            |
| 7. Come il Santuario di Piedigrotta sia   | tembre 3o                                     |
| stato dato ai Canonici Regolari           | 17. Monnmenti d' arte della Chiesa di san-    |
| Lateranesi del Santis, Salvatore, 14      | ta Maria di Piedigrotta e della               |
| 8. Vicende del sacro edificio sino a que- | Canonica annessa 33                           |

A sing to

Il culto di amore che riscuote la Madre di mili principli, e per avventura in quel medesimo primitivo tempo che s. Pietro recò il lume della fede in queste contrade, venne meravigliosamente erescendo di secolo in secolo per la gara delle sopravvegnenti generazioni, di cui ciascuna alla sua volta aggiunse nuove testimonianze di affetto a quelle, onde dalle antecedenti avea appreso ad onorarla. Un ruscello ( e non ignobile ) che da molti secoli influisce in questo fiume, è la venerazione che Ella riceve nel Santuario di Piedigrotta. Quale spettacolo di tenerezza vedere arrivarvi ogni me servono gli uni agli altri di reciproco stimolo l. Perchè le lacrime dei chiedenti ramrolati.

Ma cotal sentimenti espressi nel corso del-Dio dal popolo napolitano può parer simile a l'anno individuatamente per le varie occasioquella scaturigine, che ricevendo nel suo cam- ni da questi e da quelli, chi non sa con quamino il tributo delle acque di molti ruscelli , le esplosione ( mi sia lecito dir cost ) proromingrossa così , che fatta gran fiume , vulge pan poi ad un'epoca determinata? È una scemaestosamente al mare. Perocchè nato da u- na meravigliosa che offre di sè tulto un popolo così concorde nel medesimo scopo, coi medesimi affetti, e col medesimo ardore. Allora è una calca innumerevole che per otto glorni concorre alla Vergine di Piedigrotta, e più nel primo agli 8 di settembre, e l'immensa marcia è preceduta dal Monarca, che in forma pubblica in tal giorno sollennissimo visita quel Santuario : cioè il Re alla testa del suo popolo, il Padre inpanzi ai suoi figli, che venuto insieme con loro, prende a nome suo e di tutti la parola con la Madre di Dio per ringrazlare ed implorare: generosa e piegiorno e elli supplica, e chi ringrazia, e co- tosissima gara tra la Regina dei cicli ed il pepolo napolitano, di Lei per proteggerli, di loro per onoraria.

mentando a quei che ringraziaco il lero pas- « Ma un nuovo sprone ha ricevnto sì nobile sato travaglio, rendono più vivi ed effusi i sentimento a questi giorni. Si compie in queloro ringraziamenti ; e come più sentiti sono st'anno il quinto secolo e comincia il sesto i ringraziamenti di costoro i tanta maggior fi- dalla fondazione dell' attuale chiesa della Verducia ne conceplscono i tribulati di essere alla gine di Piedigrotta. Per i Canonici Regolari maniera stessa dall'amorevole madre raccon- Lateranesi del Santissimo Salvatore curre un seccio di meno dalla loro istaliazione in quel abbandonarono. Solamente chi mai non mise prosperevole il suo Regno, quanto meglio sulil piede in quella chiesa può ignorare quanto la Religione sia fondato, non essendo altri che ei valutino l'alto onore di servire in essa alla Madre di Dio. Ordine e decenza degni del luogo dove Ella medesima, come è tradizione, clesse di esser venerata : celebrazione quotidiana non interrotta dall'alba al mezzodi del s. sacrificio; ministri della sacramentale penitenza sempre nei loro tribunali; officiatura in comune delle ore canoniche; tutti i sabati festeggiati in onore della Vergine; tutte le Domeniehe, tutti i Misteri di G. C. e della Vergine medesima, con quel rito ehe a eiascuna sollennità si addice ; atti di pietà e concioni al popolo, oltre le domenicali, frequentissime ; e qualunque altra pratica di culto divino in altra chiesa si eserciti , da essi nella loro trasportata; persuasi che non sia ad essi loro permesso di rimanere addietro a nessuno, come a quelli che tra tutti gli ordini religiosi sono i primi, congregati al tempo stesso degli Apostoli , per riunire insieme i loro sforzi alla santificazione propria e del prossimo. Di qui si arguisce quanto zelo spieghino al presente per la festa secolare che apparecchiano. l restauri generali e le aggiunzioni alle fabbriche, le nuove decorazioni, le spese di ricchissime saere suppellettili provano che essi intendono, che venga alla loro festa adattato quel motto, onde si bandivano in Roma gli spettacoli secolari : Venite a veder cose, che nessuno di quei che era vivone mai vide . ne sarà più per vedere altrimenti in tempo di sua vita: e ciò non mego per l'intervallo del tempo che è in mezzo tra una festa secolare e l'altra; ma più veramente per la grandiosità che vogliono che abbia ad avere.

Ma a renderla memoranda in tutte le future elà è intervenuto il nostro Augusto Monarca FERDINANDO II. Egli a cui il saero fuoco della

Santuario, che mai per nessuna vicenda non si ; Egli che è persuaso che sarà tanto più Dio l'autore di ogni bene ; Egli ebe tiene la Madre del Salvatore, quale cila è, anello di comunicazione tra noi e Dio, depositaria cioè dei nostri voti e dispensatrice dei favori celesti; ha spiegato nella ricorrenza di cui parliamola sua Reale munificenza pel Santuario di Piedigrotta. Per lui quella chiesa è stata già suntuosamente pavimentata di belli marmi, se ne viene ricostruendo la facciata su di un grandioso disegno, n'è ampliata la piazza che la precede e eircondata da una corona di grandi candelabri di metallo , le molte fabbriche che esternamente, in epoca poco favorevole alla Religione, si erano addossate ad un suo lato, o ne ingomhravano il prospetto, demolite: aggiuntile internamente puovi membri; e molte altre cose le quali tutte meritano più chedi essere accennate, e tornerà in acconcio descrivere di proposito, quando saran fornite,

Quanta lode ancora si debba in ciò all' esimio Direttore del Ministero degli Affari Interni signor Commendator Murena, a niuno è ignoto che vede di qual cuore ei secondi ed avvii. cotanta impresa.

Ei pare da tutto ciò quanto opportuno riesca tale argomento. Esso verrà forse giudicato in fine di maggiore importanza che a prima giunta non si può fare, e tenuta ragione delle malagevolezze che ad ogni passo si sono incontrate.

#### §. 1. Come fu eretta la presente Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta.

La memoria che noi pubblichiamo è toltadalle prime facce di una Platea delle rendite di quella Chiesa, innanzi che ne fosse del tutto spogliata nella invasione degli stranieri Religione riscalda il cuore ed illumina i pas- al principio di questo secolo. Cotesto libro afuggi nella soppressione al vandalico sac- cino all'antica Grotla si fesse edificato un temcheggio del monistero di s. Pietro ad Aram, pio in onore di Dio e suo ». casa allora principale dei Canonici Regolari Lateranesi, stabiliti da più secoli in Napoli tanto co chiamato Benedetto abitante a S. Maria in quella, che nell'altra di Piedigrotta, e non mai fino all'epoca del libro disturbati nella loro profonda pace, i quali sono così i migliori mallevadori dei fatti narrati in quella prefazione , perebè in casa medesima , cioè in quel loro famoso tabulario ne aveano i documenti autentici. Questa memoria ci è stata gentilmente comunicata dal diligentissimo signor Camillo Minieri Ricci che l' ha trascritta.

- » Platca delle Rendite e pesi, che tiene il Regale, e venerabile Monastero di Nostra Sienora di Santa Maria di Piedigrotta della Congregazione del SS. Salvatore Lateranense dei Canonici Regolari di s. Agostino nel Borgo di Chiaia , sotto il Governo del Rev.º Padre Abbate D. Filippo Santoro del secondo anno del suo Governo ».
- » Formato dal Pro Rationale, et Attuario della Regia Camera Nicola Bado. Per sua particolare devotione, e speciale gratia ricevula nell' anno

#### MDCCXXVI.

- origino della fondazione della Chiesa di Nostra Signora di Piedigrotta nel Borgo di Chiaia, e della introduzione delli RR. PP. Canonici Lateranensi >.
- » A lato la Grotta, che si va in Pozzuoli si osserva innalzate un sontuoso tempio dedicato alla Gran Regina del Paradiso, avendola essa istessa comandato si formasse, ed il fatto avvenne in questo modo >.
- » Regnando l'anno 1353 Giovanna Prima di questo nome, all' 8 di settembre giorno consacrato alla nascita di Nostra Signora, apparve a tre persone di luogo, o professione assai diverse è distanti l'una dall'altra, coman- s'accrescevano di giorno in giorno le rendite dandoli, che li sarebbe stalo gratissimo, se vi- a questa Chiesa, il Re Alfonso I. d'Aragona,

- 3 Il primo favorito da Maria fu un Monaa Cappella nella Porta di Chiaia, al quale li comparve nello stesso spuntare l'aurora del sopradetto giorno, mentre stava in viaggio, verso Pozzuoli a lato della sopradetta Grotta a cagione di prendere i bagni per sua indisposizione, e se gli se vedere nell'istessa forma, nella qualo oggi si vede in detta Chiesa.
- » Il secondo fu un certo Romito gran servo di Dio, chiamato Pietro, che menava vita solitaria in una Cappella sopra la detta Grotta detta S. Maria dell' Idria ».
- > La terza fu una Monaca chiamata Maria di Durazzo famiglia Reale, e vivea nel Monastero in quel tempo situato, dovo ora è il Castello detto dell' Ovo, che poi fu trasferito altrove >.
- > Sparsa la fama di tale apparizione fatta nell'istessa ora a dette tre persone diverse è distanti l'una dall'altra, non può imaginarsi , nè credersi da persona vivente , quanto fusse il concorso del popolo Napolitano, per altro inclinatissimo ad ossequiare la Vergine. e quante fussero l'elemosine per la fabbrica della Chiesa. Or dunque si diede principio nel cavare le fondamenta di questo luogo, e fu con stupore di quanti vi fussero presenti, ritrovata sotto terra una statua della Gran Madre di Dio l'istessa, che al presente s'adora in questa venerabile Chiesa in atto di sedere >.
- > Terminata la fabbrica, e dotato questo sagro luogo di rendite, fu consegnato ad alcuni Sacerdoti secolari acciò ne avessero avuta la cura, salmeggiandovi, ed esercitandovi opere consuete per il culto Divino: ma perche per i miracoli che di continuo operava il Signore a gloria della sua Purissima Madre

dine di S. Agostino doppo la morte dell' Artribuire in ogni anno ducati cinquanta al Reverendo D. Lancellotto d'Agaesa, che ne era Rellore di questo Monastero, avendone oftenuto un breve spedito dal Sommo Pontefice Niccolò V, che concedè questa Chiesa ad essi Padri , che fu l'nnnn 1453 ; Quindi l'aano seguente il Padre D. Fatiano di Deliceto di Puglia Canonico Lateranese con mandato di procura destinato dal Rev.º P. Generale D. Aurelio di Piacenza ne prese il possesso per mano dell' illustro D. Lope Ximenes di Orrea Vicerè di questo Regno n'28 di dicembre del medesimo anno 1454; che ne fece atto in dorso di quella, che si conserva in carta pergamenn nel fascicolo signato A. sub. N. P.º 1

» Nell' anno 1462 Papa Pio II.º mandò speciale Bolla, con la quale ordinava non pagnrsi più da questo Monastero li sopradetti ducati annui cinquanta al P. Lancellotto Olim Rettore di questo Monastero a causa che detto Padre fu ribelle del Re Ferdinando d' Aragona , successore di detto Re Alfoaso suo pailre: Che si conserva in fascicolo sub Litera A. N.º 8 >.

Si soggiunge che nella leggenda di Saata Giuliana Vergine e Martire si trova scritto. che l'anno del Signore 1207 in questo islesso luogo era in piedi una Chiesa nella quale furono collocate le Reliquie di detta Santa, come quelle di S. Massimino Levita e Martire per la qual visione, e per le due precedenti cola trasferite da Cuma d'Anselmo Vescovo iu diversi luoghi, ma in una stessa horn fuili Napoli. Il che essendo vero, dovemo ere- rono esortati i Napoletani dalla Gran Madro dere, che questa Chiesa fusse stata affatto rn- di Dio nell'anno predetto nd erger la Chiesa vinata da qualche terremuoto o altro neciden- al suo divotissimo N-me, e gli mostrò il pro-

e di Napoli concedè privilegio di donatione in te, e che poi fusse stata per ordine di nostra beneficio di questo Venerabile, e Real Mona- Signora ristaurata, acciocchè la sua miracolostero di Santa Maria di Piedigrotta, ed a quel- sissima Immagine fusse ritrovata per essere lo di S. Pictro ad Aram con tutte le loro en- vonerata da suoi devoti a favore dei quali Ella trade, e Ragioni alla Congregazione de Ca- oprò di continuo miracolosi prodigi. In modo nonici Lateranensi del SS. Salvatore dell'or- che il concorso è senza numero in particolare nel giorno ottavo di settembre, dedicato non civescovo di Napoli, col peso di pagare e con- solo alla felicissima di Lei nascita, ma si anche anniversario della Miracolosa sua inventione. Per hrevità si lasciano li Miracoli operati da Dio per mezzo di questa Sacratissima Immagine. Bustando solo il dire Che e Ipsa Regina Coeli potentissima : Ipsa Dispensatrix Gratiarum Liberalissima: Ipsa omnium fidelium Mater Misericordiosissima >.

#### §. 2. Testimonianze degli Scrittori.

I nostri scrittori che han toccato di queste Santuario, non ne raccontano diversamente l' origine. Giova farne brevemente la mssegna. perchè il loro accordo è buona garentia della riportata tradizione.

Il D'Engenio che pubblicò la sua Napoli Sacra nel 1624 alla png. 658 > Negli anni di nostra salute 1353 fu da Napoletani fabricata la presente Chiesa per miracolo della Reina dei Cieli nostra Avvocata, qual dignatasi di apparir ad un Napoletano suo divoto nominato fra Benedetto che habitava in Santa Maria di Cannella, mentre n'andava a bagni di Pozzuolo alli 8 settembre del medesimo anno verso l'aurora nel proprio luogo, dove fu poi fabbricata la Chiesa, et a D. Maria di Durazzo di sangue Reale monnos nel Castello dell' Ovo, et ad uno Eremita nominato il B. Pietro, il quale solitaria vita menava nella Chiesa di Santa Maria dell'Idria .

prio luogo, dove havevano da inbhricare quel- solitaria nella Chiesa di Santa Maria dell' Idria la , e quivi poi da Napoletani fu ritrovata la fuori della Grotta imponendo loro , che ecsua divotissima immagine, che è quella sta- citassero la pieta dei Napolitani ad edificarle tua ch' hora si vede su l'altare maggiore di questa Chiesa, e di questo modo fu fabbricata la presente Chiesa, nella qual la Santissima gutrono e nello istesso anno, raccolte molte Vergine per gli infiniti miracoli, e grazie, che Iddio a sua intercessione si degna di concedere ai suoi devoti, vien con grandissimo concorso da tutti frequentata, et visitata, La onde per le visioni già dette nelli 8 settembre e dall'hora in poi fu stabilito, ehe si eelebrasse la sua festa in cotal giorno, come di presente. Benchè altrimenti leggiamo nell' nffieio di S. Giutiana V. e Mart, et è , che nell'anno 1207 cra già in piedi questa Chiesa della qual liora si favella ; ove furono collocate le Reliquie di detta Santa con quelle di S. Massimo Levita e Martire, le quali furono trasferite da Cuma da Anselmo Arcivescovo di Napoli. Dobbiamo dunque credere, che fu dopo rovinata, e coverta dalle acque: e nell'anno predetto 1353 fu discoverta e ristorata da' Napolitani »,

Il Celano che diè funri alla luce, la sua opera delle Notizie del bello , dell'antico , e del eurioso della Città di Napoli nel 1692, eosi scrive di questa Chiesa > Dai nostri antichi cristiani fu presso la hocca della Grotta già detta, eretta una piccola Cappella, che con gran divozione veniva dai Napoletani venerata. Il tempo ehe il tutto rovina o con diluvii, o con tremuoti, sè rimanere la Chiesa abbattuta, ed infrequentata: nell'anno poscia 1353 la gloriosa Vergine la volle di nuovo riedificata, ed usò questo modo: Agli 8 di settembre dello stesso anno verso l'allia comparve ad un divoto eristiano chiamato fra Benedetto , elie abitava a Santa Maria a Cappella , mentre che questi andava ai bagni di Pozzuoli , a Maria di Durazzo Monaca, e ad un Eremita da bene, detto Pietro, elle menava vita

una Chiesa presso la Grotta, dove trovato avessero una sua immagine. Questi pronti l'eselimosine, diedero principio all'opera, e cavando il luogo loro accennato, trovarono la Saera immagine, che è apounto quella, che sta ora situata nell'ulture maggiore, e l'edificarono la presente Chiesa

Giulio Cesare Capaccio, che doveva andar prima, quel gran letterato che tutti sanno, nella sua storia Napolitana pubblicata la prima volta nel 1606 Lib. II. pag. 24. Ed. di Gravier, così scrive. > Il secondo tempio ( prima avea parlato di quello di santa Maria del Parto) è sacro alla Divina Maria presso la Grotta, cioè di Piedigrotta, limitrofo alla Grotta di Posilipo. È casa dei Canonici Regolari, dove quasi tutti i giorni, e specialmente il Sahhato, si recano i napolitani divotissimi della Benta Vergine dagli ultimi rioni della Città, ed a piedi nudi fanno ebi due, chi tre miglia di cammino, tanta pietà eccitò l'immagine, che loro ricorda la Vergine Regina del ciclo. Quivi fu edificata primamente un'edicola, essendo la Divina Vergine apparsa in sonno ad un viaggiatore, a Maria di Durazzo e ad un Eremita chiamato il B. Pietro, imponeado loro che togliessero dalla Grotta l'immagine, che ora veneriamo, e dimostrò il luogo dove si dovea disotterrare, agli 8 di settembre del 1853. E subitamente fu innalzata quella edieola (1) . .

(1) Alterum templum Divae Marine ad Cryptam est sacrum, Cryptae Pausilipanae conterminum. Canonicorum Regularium domus, quo omnibus fere dichus, saturni praecipue, B. Virginis Neapolitani obsequentissimi ex ultimis civitatis regionibus se conferent, undisque pedibus plerique duorum triumve millium passuum iter obrunt, tantam devotionis pietatem Virginis imago ad

Vergiae agli 8 di settembre del 1353 al viandante (fra Benedetto) che andava ai bagni di Pozzuoli, ed a Maria di Durazzo, ed all'eremita chiamato Beato Pietro : del luogo designato sinn ; variazioni di poco momento , di cui Carlo II , come raccolse il D'Engenio dalla quella intorno alla chiesa mostra solo che l' nel 1207.

Ci dispensiamo di riferire altri autori; come il Moatorio nel Zodiaco Mariano , Nicola Malnipote nel tesoro Celeste ec. essendo posteriori.

6. 3. Di santa Maria dell'Idria, del Monistero di donne nel Castello dell' Uovo , di santa Maria a Cappella , nominati nella relazione precedente.

La distanza di cinque secoli , la scarsezza delle memorie, l'abolizione dei nomi ed in

Caelestis memoriam excitavit. Aedicola ibi primo loco aedilicata fuerat, cum peregrino cuidam in somnis Divinum Numen apparuisset, et Mariae Dyrrachiensi nobili mulieri, et Eremitae cui nomen B. Petri erat, ut imaginem quam veneramur ex Crypta tollarent, locusque demonstratus , unde esset effodienda , die VI. Id. Sept. anni 1353. Illico aedicolae locus erectus - Capaceius - Historia Neap lib. II , p. 24.

Il Capaccio, come si vede, convieno con buona parte anche delle cose, ci han fatto gli altri scrittori innanzi recitati nella sostaaza incontrare alcuaa malagevolezza nelle ricerche del fatto, perchè parla dell'apparizione della delle particolari notizie della chiesa di santa Maria dell' Idria , del monistero di donne nel Castello dell' Uovo, e di santa Maria a Cappella , nominati nella precedente relazione.

Vi fu un monistero di donne nel Castella per l'edificazione della chiesa; e della statua dell' Uovo? E qual regola vi si professava ?rinvenuta negli scavi, sebbene la dica tratta L'antico monistero di Benedettini del Salvada uno scavo della Grotta in un sito dalla Ver- tore sull'isoletta Megaride, ora Castello delgine medesimn indicato. Discorda in questo, l' Uovo, chiamato poi di s. Pietro ad Castelche fa apparire in sonno la Vergine al pri- lum, sul principiare del XIV secolo fu dato mo dei tre elle nominn, e dice elle allora la da Bonifacio VIII alle monache Domenicane prima volta fu in quel luogo eretta una chie- a preghiera della Regina Maria moglie di apposita Bolla di quel Pontefice, conservata antore non ebbe acssuna notizia della primi- nel monastero di s. Sebastiano, Ma incendiato tiva cappella già esistente da tanto tempo quel monistero nelle guerre che turbarono il innanzi in quel luogo medesimo, di cui si ha regao di Giovanaa II, per disposizioae di Marmemoria negli atti della traslazione delle re- tiao V. le moaache Domeaicane di s. Pietro liquie di santa Giuliana da Cuma ia Napoli ad Castellum passarono di pieno dritto, come si esprime la bolla di quel Poatefice, nell'altro di s. Sebastiano, tenuto allora anche da monache Domenicane, e succedute equalmente a monaci Benedettini : il qual monistero dal tempo dell'unione cominciò a chiamarsi dei santi Pietro e Sebastiano. Chi voglia più copiose notizie sa questo particolare, coasulti il D'Engenio, dove parla della chiesa e monistero di s. Sebastiano, ed il Mazzocchi nell'opera : De cathedralis ecclesiae neapolitanae variis diverso tempore vicibus pag. 225 not. 41 e 42. Soppressi i monasteri , fu poi nella ripristiaazione dato, come sappiamo, ai padri Gesuiti. La Maria di Durazzo aduaque che comparisce tre anni dopo la metà del decimo quarto secolo ael monistero del Castello dell' Uovo, era una moasca Domeaicana delln casa che 32 aani dopo sali coa Carlo di Durazzo al trono di Napoli, detta perciò nella relazione e dai nostri scrittori donna di sanque reale.

Vegniamo a santa Maria dell' Idria. Dove fu questa cappella?- Il Petrarca nell' Itinerario Siriaco, venendo con la descrizione da Pozzuoli, dice : > Verso Ia fine dell'oscura strada della Grotta di Napoli, dove s'incomincia primamente a vedere il cielo, su di un rilevato monticello si vede il sepolero di Virgilio di antiea costruzione. D'accanto al sepolero di Virgilio è una piecola e divotissima cappella al di sopra dell'uscita della Grotta (1) 2. Di questa cappella è tuttavia qualche traccia. > I resti di una cappelletta dipinta a fresco, dice l' accuratissimo Volpicella. - Descrizione storiea di alcuni edificii della Città di Napoli.-Grotta di Pozzuoli.- Nota 10 - che è forse il d'evotissimum sacellum sunra e erunta exitum ricordato dal Petrarca nell'itinerario siriaco, si veggono in alto a mano manca nell'entrar della Grotta da Napoli, forse in quel luogo, in cui nel secolo XV se ne abbassò il pavimento »: e forse abbassato così in quel secolo il suolo della Grotta, a quella cappella fu sostituita la presente a mano dritta nel medesimo entrare. nominata del Presepe. Or l'autore della precedente relazione scrisse: il secondo a cui comparve la Vergine fu un certo Romito, oran servo di Die, chiamato Pietro, che menava vita solitaria in una cappella sopra la della Grotta, della di santa Maria dell' Idria. Così l'autore del Zodiaco Mariano parlando della chiesa di santa Maria di Piedigrotta, con le stesse parole: Il aecondo fu un certo Romito, gran serve di Dio, chiamato Pietro, che menava vita solitaria in una Cappella sopra la Gretta, detta di santa Maria dell' Idria. E anche più anticamente Giovanni Villani al capo z8 della sua Crong- grotta >.-

ao di Partenipe, che tecondo accurate ricerche arriva sino si principii del 1382, parlando del sepolero di Virgilio, dice: Fo sepolto in quello becho, doce se chiama Santa Maria del Unita, al presente Santa Maria de pedi Gretta. Nel qual logo non è a tocer conho motro proposito, che egli confonda santa Maria dell'Idria con anta Nania di Fieligrotta, na di ciò solo, che mette santa Maria dell'Idria vicino al sepolero di Virgilio, cioè all'ingresso orientale della Grotto, come gli sustori tette rapportato to, come gli sustori tette rapportato,

Per contrarie il Celano la mette alla parte opposta. > La gloriosa Vergine comparve ad un Eremita da bene, che menava vita solitaria nella Chiesa di Senta Maria dell' Idria fuor della Grotta, y E molto prima il Capaccio non solo la indicò fuori della Grotta, ma fe notare cziandio l'errore di colore che la confondevano col sacello ricordato dal Petrarca. Eccole sue parole dal lib. II. della Storia di Napoli pag. 30. » Suburbana extra Cryptam regiomulta habet notatu digna. Cum ex ea exieris, aedicola ad laevam occurrit D. Mariae Hydriarum sacra, nec en est, cujus meminit Petrarcha: juxta breve devotissimm sacellum supra e crypta exitum: eam enim collocat juxta Virgilii busta, ut ipse loquitur >.

De altime nella nota B. pog. 3. delle Poesie latine istoriche con note in stationo del Dottor Emmanuel Messella 1795, è scritto: > Fuori della Grotta f'incontrerai in un trivio, preoderai la strada grande di mezzo, ore paserai per avanti in Chiesa di Santa Maria dell'Idria, oggi denominata. S'itale, la quale è la Chiesa Parrocchiato della Villa di fuori-

Ma il titolo di s. Vitale della chiesa del villaggio di Fuorigrotta è antichissimo e non sostitutto a quello di santa Maria dell' Idria. Nella nota prima della pag. 112 dei Monumenti editi del Regio Archivio Napolitano è ri-

<sup>(1)</sup> Sub finem fusci tramitis, ubi primo videri coelum ineipit, in aggere edito ipaius Virgilii husta visuntur pervetusti operis. Juxta breve devotissimum sacellum supre e strypta exisum. Petsar. Isiner. Sprinc.

portato un brano di un istrumento del muni- presso il Ponte di Chiaja. Prima della sopstero dei santi Severino e Susio di gli 8 di set- pressione era tenuto dai Canonies Regulari di tembre dell'anno novecento ottantacionne in a. Salvatare i detti Scopetini o Renani da cui si fa già menzione di s. Vitale a Fuori- santa Maria di Sco eto sul Reno , loto prigrolla (2) 3.

presente Parrocchia di Fuorigrotta, perche il Capaccio la mette a sinistra userndo della Grotta, ed avrebbe dovuto dire nel mezzo del Trieio, che risulta dalla strada futta per Pozznoli sulla riva del mare da Parafan de Rivera, che innanzi a quella chiesa appunto s' innesta con l'antica strada romana che venendo dalla Grotta, meoa egualmente a Pozzuoli pei monti leucogei, o della Solfatara. Il Capaccio nel medesimo luogo, dove parla della Chiesa di santa Maria dell' Idria, fa motto della strada di Parafano, e riporta l'iscrizione messa in quel sito a ricordarne l'autore e l'aano. Dall'altra banda fuori della Grotta a mano sinistra non à nè memoria, nè vestigio di cappella alcuua: in guisa che, se non vi furono due cappelle alle due hocche della Grotta dello stesso nome, è a dire che il Gapaccio abbia preso abbaglio, tracudo seco anche il Celano, e che il Villani anteriore al Capaçcio di due secoli e mezzo, e dopo lui l'autore della relazione, ed il Mootorio abbiano ben ricono eiuta la s. Maria dell' Idria al di qua della Grotta, che sarebbe poi il sacello del Petrarca.

Rimane da ultimo il religioso che abitava a santa Maria a Coppella. I nostri vecchi ricordano ancora un monistero che fu diroccato ai principii di questo secolo, pendisgonheare la piazza cho oe ha preso il nome e largo di santa Maria a Cappella si chiama,

ma casa, Riforma dei Canonici Regolari Late-Ne santa Maria dell'Idria del Camaccio è la ranonsi Essi l'obbero per mezzo del Cardinale Marcello Corvino nel 1514. Prima di loro vi 'urono i monaci Olivetani, prima degli Olivetnni vi si risc atrano i Benedettini , e prima dei Benedettini i Busiliani, all'epoca dei quali rimontano le nostre ricerche, essendo antichissimo quel monistero, le cui memorie risalgono sino ai principii del secolo decimo primo Il religioso adunque di santa Maria a Cappella che andava ai bagni in Pozzuoli sull'aurora degli 8 settembre del 1353, al quale secondo la relazione apparve la Vergine, fu Basiliano.

#### §. 4 Di una Cappella detta di santa Maria di Piedigrotta, preesistente alla chiesa edificata nel 1353.

Il D'Engeoio ed il Celano, per noa parlare degli scrittori a noi più vicini, ricordano, come abbiamo vedato, una cappella precsistente alla chiesa di santa Maria di Piedigrotta i col medesimo nome e nel medesimo sito, Il Capaccio non n'ebbe conoscenza, come abbiamo fatto avvertire innaozi. Essi raccolgono siffatta notizia da un lungo degli atti della traslazione delle reliquie di santa Giuliana . ove si dice che l'arcivescovo Anselmo, trasportandole di Coma a Napoli nel 1207, le colloco la prima volta nella Chiesa di santa Maria di Piedigrotta. Ma in seguito parendo loro per avventura, che fosse incompatibile l'esistenza della primitiva chiesa col comando della Vergine, che le si fosse in quel sito medesimo erello un tempio , ebbero ricorso ai tremnoti-, ralle dilluvioni ed alle franature della vicina collien, per dirla abbatteta al Tempo

<sup>(</sup>a) Simul tetigit hie et omnes terras quantas et quales habemus at casapagana foris gripts sen et integrum campum de spatharum juxta sanctum bitalem u- 1 som terra nostra integra de puteum aque bibe.

della norella edificazione; cosa molto agerole ad uscire d'imbarazio in una quistione. Nondimeno i documenti che ei è riuscito di racogliere ia ordine a quella primitira chiesa, o eappella di santa Maria di Piedigrotta, venendo giù nd intervalli, costituiscomo una catena che si stende sino all'epoca della musva chiesa.

Già nel 2007 esistera quella chiesina. Ebbene : Il medeino D'Enguein crea il principio di un pubblico istromeato in pergamena di tettero longolarde del 1716, nel quale si parla di un sacerdote secolare che col titolo di abbate avea cura non solo della chiesa di santa Maria di Pedigirotta, ma si nuora di un Ospedale, che alla chiesa era unito ed a cui apportenera (i).

Il Petrarca nel suo Itinerario Siriaco , dopo di aver parlato della Grotta di Napoli, venendo da Pozzuoli con la descrizione topografica , nggiunge : > E di poi alle falde del monte nel lido vi è un tempio della Vergine Madre, dove concorrono assiduamente in gran moltitudine i naviganti (2). Il Capaceio ha ereduto, che il Petrarca accennasse con queste parole alla edicola, come egli la chinma, eretta nel luogo dopo l' npparizione della Vergine : eiò trasporterebbe questa testimonianza oltre il 1353, e riguarderebbe la chicsa attuale, non quella di cui ni presente ci ocenpiamo. Mn oltreche ua' edicola non è un tempio, se il consente la lunghezza della vita del Petrarea che morì nel 1374, vi si

(1) Anno Dominis 1256 sub Carolo I Regoum ejns anno XI Nos Gregorius Abas B. Mariae de pede de Gryna, et Rector de Jlospialle, quod est juttu ipsam Ecclesiam, et ipsa ecclesia est juris do ipso hospital; vesilb. Laserestie de Dornos Bonos terram sistam in loco qui nominatar lambrano juata terram Domini Petri de Capus etc.

(a) El mox ad radicem Montis in littore Virginis Matris templum, quo magnus populi assidue pernavigantium fit concursus — Itiner. Syriae.

oppongono npertamente i fatti. L'ultima volta ehe il Petrarca venae in Napoli fu dopo la morte del Re Roberto nel corso dell'anno 1343, memorabile per la orribile tempesta di mare, che fu descritta dal Petrarca medesimo como testimone oculare, nell'epistola quinta del libro quinto. Partitone ai principii dell' anno seguente, più non vi se ritorno fineliè visse. Se egli adunque descrive in quell' Itinerario i nostri luoghi, lo fa secondo la eonoscenza che n' ebbe dimorando fra noi. Di che è nnche pruova una parola sfuggitagli in ordine appunto n questi nostri luoghi. Scrivendo del Porto Giulio , poche linee prima della Grotta di Napoli e della chiesa di Piedigrotta, dice » a la memoria mi falla, o lo chiamano Mare morto; sino a tal punto le mani degli uomini compressero in quel sito la ferocia e l'impeto del mare (3) 2. Dal che è chiaro, che il Capaceio trovata questa citazione del Petrarca e noa conoscendo altra chiesa di santa Maria di Piedigrotta, come innanzi abbiamo fatto notare, che quella eretta nel 1353: cadesse nel necessario errore di adattare a gnesta le parole di lui, che si riferivano all'anteriore.

Du una lettera del Boccaccio noi abbiano tutta la ragione di rigornentare, che in uncipoca vicinissima dil ranon 1333 in cui fa innatattuale chiesa, la primitti mon solo cistora, non solo era celebre pel concorsa dei anignatti, come disse indani nani aranti il Petarca; ma era la chiesa più cospositate e frequentata dal popolo. Il Boccaccio nella sua dimone in Yapoli, spinto dalla sua piascerole fantatia, serisse una lettera a Prancesso de Nardia nome di Giannetto di Carise in dilatto nopolitano. Questo non è il luogo di esamirare, se gli vi fose triuselo; na verso la

<sup>(3)</sup> Aut memoria frustratur, aut mare mortuum appellant; sie maris ferociam atque impetum compressore homipum manus. t, c.

donna de nede rotto, cioè di Picdigrotta, altro accidente che la facesse scomparire e didonde è chiara l'illazione, che siccome ora menticare; ma venne sempre più crescendo la nostra plebe negli slanci della sua mobi- d'importanza si pel documento del 1276 che lissima vivacità apostrofa per la madonna del ricorda lo Spedale che le era annesso ( rima-Carmine, così allora per la madonna di nendo indeciso se in origine fosse stata edi-Piedigrotta, ciocchè suppone la sua chie- ficata pel servizio dell' Ospedale, o aggiunta sa e la generale divozione che si avea per all' Ospedale fabbricato in epoca posteriore essa. Questa lettera si può leggere nella edi- accanto ad essa ); sì per la frequenza e dizione di Firenze del 1723 per Tartini e Fran- vozione de' morinai pel documento del 1343; chi ; e quantunque essa non abbia la data del- sì in fine per la generale divozione del popol'anno, purtuttavolta noi la togliamo senza lo napolitano per l'ultimo documento del 1349. equivoco dalla lettera con cui il Boccaccio medesimo l'accompagnò, indirizzata al nominato do della Vergine che le si innalzasse innanzi Francesco di messer Alessandro de Nardi, mer- alla Grotta una chiesa, aveva in mira non catante Fiorentino abitante In Gaeta, pubbli- una chiesa assolutamente, perchè già una ve cata la prima volta in un rarissimo libro in- n'era : ma la maggiore ampiezza e magnifititolato: Prose antiche di Dante, Petrarea, cenza di essa: che se le antiche memorie pare Boccaccio, e di molti altri nobili e vir lando della chiesa eretta dietro la visione nel tuosi ingegni muovamente raccolte: In Fio- 1353, niun motto più fatino di quella che vi renza appresso il Doni 1547 in 4.º, la qua- era prima, deve ripetersi da ciò appunto, che le è segnata: Di Napoli alli XV. maggio l'ampiczza e la magnificenza della seconda o-MCCCXLIX. Nè per avventura il Boccaccio si fermò in Napoli oltre di quell'anno, per- menti tener conto. che immediatamente dall' anno seguente comincia quella serie di onorevoli ambascerie che ci sostenne in nome della sua Patria, spedito nel 1350 ad Ostasio da Polenta signor di Ravenna; nel 1351 a Padova, per presentare al Petrarva la lettera con cui il Comune di Firenze gli restituiva i beni paterni, e lo invitava a leggere nel pubblico studio fiorentino; verso la fine dello stesso anno a Lodovico Marchese di Brandeburgo e figliuolo di Lodovico il Bavaro, per indurlo a scendere in Italia a far guerra ai Visconti; nel 1353 in Avignone per concertare con Innocenzo VI il modo con cui i Fiorentini doveano aecogliere l' Imperatore Carlo IV.

ria di Piedigrotta, di cui si ha memoria nel se non erro, banno scoverto a questo propo-1207, non solo col progresso del tempo non sito.

fine della lettera lo serittore giura per la ma- rovinò, non fu abbattuta, nè soggiacque ad

Dalle quali cose si deduce, che il comanscurarono così la prima, da non farne altri-

6. 5. Che cosa divenisse l'antica chiesa di santa Maria di Piedigrotta; quando nel 1353 fu erella la presente.

Ma se l'antica chiesa di saata Maria di Picdigrotta era esistente, quando nel 1353 fu eretta la presente, che cosa allora essa divenne? - A questa domanda che nasce spontanea dalle cose discorse io non ho trovato, come si può intendere, nessuna risposta negli autori, i quali, come sappiamo, non poteano neppure pensarla.

I restauri che da due aani va subendo la chiesa nelle fabbriche e nelle decorazioni, ed La chiesina adunque intitolata a santa Ma- i cangiamenti che le si fanno, qualette cosa,

La cappella che s' incontra la prima a ma- zaro con quelli scoperti nella restaurazione no sinistra, e che in quest' anno è stata aper- delle pareti seguenti, si è conosciuto. Quella ta, era prima un'adiacenza della sacristia. In che era la prima a mano dritta dell'entrata origine nondimeno fece parte della chiesa, perchè abbattuto giù il muro per metterla in comunicazione con la chiesa, è comparso il suo primitivo arco di basalte. Or l'altezza di quest' arco è di buoni quattro palmi inferiore all' altezza degli archi delle altre cappelle che vengono dopo la crociera. Imperocche oltre le due visibili che sieguono alla cupola , ne sono sei altre , tre per lato procedendo verso la tribuna, che da più di due secoli non fanno più parte della chiesa; quattro delle quali ( due per. lato ) chiuse sino alla metà dell' altezza servono con la parte superiore di coretti interni ai Religiosi lateralmente al presbiterio, e lo rimanenti due, una per lato, sono chiuse interamente per dar luogo al coro che è di dietro alla tribuna alla medesima altezza dei coretti. Queste otto cappelle adunque che sono dopo la cupola ( di cui due sole ora sono aperte, c gli archi delle altre Lossono osservarsi agevolmente dai coretti e dal coro ) hanno un' altezza che supera più di quattro palmi l'altezza dell'arco di fronte della cappella, ora aperta, di s.

Dirimpetto a questa nuova cappella di s. Lazzaro ne fu un'altra che sarebbe stata la prima a mano dritta della porta maggiore, tuttavia chiusa, come ne sono chiuse due altre, una per lato, che seguivano immediatamente queste due prima della cupola. Così quando nel 1353 în edificata la presente chiesa di santa Maria di Piedigrotta, vi ebbero quattro cappelle (dne per lato) prima della crociera, ed otto ( quattro per lato ) dopo la crociera. Or delle quattro cappelle che precedevano la cupola , quella di s. Lazzaro e la coppia seguente obbero gli archi alla medesima altezza, come ragguagliando l'arco di quella di s. Laz- ragonati con quelli che ebbero in origine le

della chiesa dirimpetto a quella di s. Lazzaro, in origine non dovette essero dissimile dalle altre tre, insieme con le quali costituiva il corpo precedente alla crociera; îna verso la fine del secolo decimosesto divenuta di dritto di patronato di monsignor Alfonso de Ferrera vescovo di Ariano , dell' ordine medesimo dei Canonici Regolari Lateranensi, fu da lui sotto altra forma ricostruita.

Dal che risulta, che le quattro cappelle ('due per lato ) che in origine precedettero la cupola, costituivano coi loro archi un ordine diverso da quello delle altre otto (quattro per lato ) che correvano dopo la cupola ; avendo queste seconde i loro archi oltre i quattro palmi più alti delle prime.

Rendevano questa diversità anche più chiara in origine i lanternini che si aprivano nel centro delle volte di ciascuna delle prime quattro cappelle precedenti alla crociera, dei quali furono sfornite le altre otto dopo la crociera ; rivelazione venutaci egualmente dalle riparazioni e dai cangiamenti ora eseguiti nel sacro edifizio. Così i piloni dell' arco della cappella di s. Lazzaro ( e per illazione quelli delle altre tre cappelle simili innanzi alla cupola ) sono riquadrati e nel mezzo hugnati . e tanto le riquadrature , quanto le bugne sono rilevate sul medesimo basalte; ove quelli dei cappelloni della crociera e delle altre otto cappello seguenti sono bensì di basalte, ma interamente lisci, e le bugne che vi si veggono, sono di stucco sovrapposto.

Così gli stucchi della medesima nuova cappella di s. Lazzaro, che si son rinvenuti intatti nell'interno di essa al piccolo cornicione del lato dritto ( donde si son fatti i modelli per supplire i mancanti del lato sinistro) paotto cappelle dopo la crociera, di cui è ancora rivestito uno dei coretti del cornu epistolae, sono più ricchi, più precisi e di un disegno più studiato.

Da toto ciò à legittima illarione di dover da una pater iferire al un'epoca le quattro cappelle che "precedono la creciera, e ad unaltra epoca diversa i due cappelloni della crociera con la cappela sorrapposta e le altre otto cappelle seguenti. Aggiungete a questo, in o roigine la porta principale, come proveremo a suo luogo, em alla parte opposta della presente, ciò devo en a è il maggiore altare, e dopo ciò riunendo gli clemensi, fatemi ragione, quando io così disconti

Esisteva una chiesa di s. Maria di Piedigrotta prima del 1353 nel luogo dove è eretta la presente.

Quando la presente fu innalzata nel 1353, la precedente non era distrutta, ma in piedi, uffiziata, annessa ad un'ospedale, frequentata e tenuta in veneraziene.

Il comando della Vergine avea per iscopo una chiesa più magnifica in quel sito, non assolutamente una chiesa, perchè già una ve n'era.

Dall'asame poi della pianta a croce latina della chiesa di . Naira di Picigicata del 1,333 si rilera, che il corpo della navata ad oriene con le sue quattro cappelle è di un'epoca diversa della nave traversa e della nave a doccidente: si rileva dippiti, che il corpo della navata ad occidente con le sue otto cappelle e la navata ad occidente con le sue otto cappelle ce la navat traversa nel cui centro è la cu-pola, formano sineme tanta fabbirios, che è tre votte maggiore della fabbirica della navata no ciccio.

Tenendosi conto infine che prendendo isolatamente la navata ad oriente con le quattro cappelle, si ha una chiesa; non così se isolatamente si prenda la navata ad occidente con la crociera; io conchiudo, che la chiesa

di s. Maria di Piedigotta preesistente a quella edificata nel 1353, fu la navata ad oriente con le sue quattro cappelle: alla quale nel 1353 fu aggiunta la navata ad occidente con le otto cappelle, e la nave traversa con la cupola.

Abbiamo duque trovato per avventura nella medesima attuale chiesa di s. Maria di Piedigrotta la chiesa di questo medesimo name, precesiscate al 1353, e compreso il Petrarca, che sezza nessuna essgerazione, parlando di quella primitiva chiesa, non la chiama un sacello, ma un tempio, ben meritando cotesto nome quella che abbianzo scorerta.

Così quando si edificò in Roma quella magorifica Batilica di s. Giorami a laterano che ora si vede, si ritenao l'antica, incorporanolda, come nave traveres, nella norra. Così il primo Masaccio costro il nostro non men magnifico Domo, in guisa che frantice chiesa del Salvatore no divenisso la creciera, o re quella di sianta lestituta, tagista enla tribuna, si congjungesse con la sua navata a siniatra.

Potrebbero sembrare di agginnger valore alle cose ragionate i subietti medesimi delle istorie dipinte a fresco nella cappella di s. Lazzaro testè aperta. Per tutta la volta di essa sono figurati varii miracoli di guarigioni operate da Nostro Signore: quella della suocera di s. Pictro, dell' idropico, dell' ossesso, la risurrezione del figliuolo della vedova di Naim, e fin nelle quinte dell'unico finestrino di fondo si vede il Salvatore che sana un lebbroso da un lato, e dall' altro uno sterpio. Quelle dipinture, ora ritoccate, sono del Corenzio, come attesta il De Dominici nella vita di lui ed il Celano parlando della chiesa di s. Maria di Piedigrotta , e lo stile medesimo così noto di quell'artista lo accusa. Non sarebbero per avventura tutte quelle storic di guarigioni un ricordo dell'ospedale annesso una volta alla chiesa ? È ben vero, che il Coren- gono aver detto Petronio Arbitro, che ai suoi di zio dipinse al finire del decimoquinto ed al si adorava quel nume presso alla bocca di quelcominciare del decimosesto secolo. Ma se al la, Ma in che si fonda questa erudita eredensuo tempo si dovè restaurar quella cappella , za? Nella più strana credenza di esser Naponon gli si potette commettere di rifar quelle li la sola città greca del moudo, e di essere medesime storie che prima vi crano; e ciò una sola grotta nei dintorni di Napoli, a Il appunto per serbare una memoria dell'anti- senso del frammento di Petronio non è detereo? Molto più che allora la cappella si desti- minato per Napoli , perchè questa allora era nava al Crocifisso, come dimostrano gli stro- una città greca; ma perchè parla della Grotmenti della passione dipinti sotto l'arco del- ta di Napoli , la quale sarebbe ridicolo di anl'ingresso. Qual nesso tra quelle guarigioni e dare a cercare in Cotrone o in Eraclea invela passione di G. C.?

6. 6 Di un delubro pagano che fu al tempo del gentilesimo nel luogo, dore poi fu eretta la chiesa di s. Maria di Piedigrotta.

Pervenuti n questo punto, se spingiamo un passo anche più innanzi nella storia dei tempi, troveremo che quel sito dove primitivamente venne eretta la chiesa di s. Marin di Piedigrotta, fu altra volta ingombro di un delubro pagnno. Del Satirico di Petronio, di cui tanta parte è naufragata, rimane un frammento che dice : satis constaret cos , nisi inclinatos, non solere transire eruptam neapolitanam : dalle quali parole parti come un lampo agli occhi degli eruditi, donde si avvidero che le scene da quell'autore dipinte in una città greca nella protasi del libro, si dehhono riconoscere nella nostra Napoli, primaria eittà greca. Dove dunque ora è la chiesa di s. Maria di Piedigrotta o li presso, fu il delubro intitolnto al nume di Lampsaco, che Petronio colloca innanzi alla Grotta , descrivendo i notturni riti celebrati nel pervigilio di quello : Me derisisse, inquit, vos putabatis? che il solo vero Dio, e che dopo quell'epoca Ego sum ancilla Quartillae, cujus vos sa- l'idelatria cominciò qua e là a comparire la crum ante cryptam turbastis etc.

te di Posilipo, non esclusi i più dotti, sosten- stianesimo fu predicato e sufficientemente pro-

ce di Napoli ; e perchè Grotta di Napoli , tra le molte o poche grotte cho sono intorno a Napoli, fu in ogui tempo chiumata antonounsticamente quella che ora si dice Grotta di Pozzuoli. Recheremo le parole degli Editori dei Monumenti del Regio Archivio Napolitano, nota alla p. 112, dove dichiarano quale sia la Grotta di Pozzuoli , quando se ne incontra la menzione presso gli nutori a Proderit heie meminisse, quod etsi antiquiori ab acvo complures quidem cryptae prope Neapolim extarent, nat eşcyyy tamen simplicis eryptae nomenclatura denotari consuevit ca, quae olim Neapolitana, dehine vero Puteolana audiit, et quae ab architecto Coeceio M. Agrippae jussu excitata, uti prodidit Strabo ( Geograph. L. V. ) mirificum saue est Romanorum potentiae monumentum.

Quanto tempo rimanesse ancora in piedi quel sacello dopo l'epoca di Petronio che fiori nel terzo secolo, non è chi possa indubitata:nente asserirlo. Siccome egli è certo per le anticlussime istorie, che pei primi duemila anni dalla creazione dell'uomo, cioè fino al diluvio di Noè, sulla terra non si adorò prima volta nei paghi, cioè nei villaggi, Un critico ai nostri giorni ha scritto e Tut- donde poi furon detti pagani gl'idolatri; coti i più pregiati scrittori della Grotta del mon- sì è vero del pari, che anche poi che il Cri-

pagato, essa riparò nelle campagne, dove naufragio, alcune pergamene che hanno rap finchè potette, come tra le sue ultime trincie- porto con quel Santuario. re si tenne sieura. Non di sole usanze idolara. Perlocchè sebbene la città di Napoli fosse tra le princ d'Italia che ricevette la fede cristiana dal principe degli Apostoli, la cui venuta in questa eittà si riporta all'anno 44 della nostra era; purtuttavolta al modo stesso ehe sino a Petronio, eice sino al terzo secolo ebbe questo delubro pagano, così potette ancora per molto altro tempo continuare ad averlo.

Ma notate disegno della sanienza di Dio l Volendo la cristiana Religione purificare quel luogo da' pagani contaminato, a chi meglio avrebbe consecrata la chiesa a quello sostituita, che alla Madre del Redentore, la più pura di anima e di corpo tra tutte le creature, dell'infinita purità di Dio la più luminosa manifestazione ed immagine? Così quel modesto santuario riusci il luo-Vergine si compineque esaudire a suo nome i voti dei supplicanti , e divenne poi come il sguardo nel partire, ed a cni desiosamente drizzassero le preci , per affissarlo il primo al ritorno.

- 6. 7. Come il Santuario di Piedigrotta sia stato dato ai Canonici Regolari Lateranensi del SS. Salvatore.
- I Canoniei Regolari Lateranensi della casa di Piedigrotta conservano, come tavola dal

La più antica è una Bolla di Papa Niccotriche, ma di tempii stessi gentileschi e di lò V, data in Roma nel 1452 VIII. Kal. statue di false divinità tenute in tutto il loro Iun. ( 25 Maggio ), il sesto anno del sno Ponprimiero culto in mezzo delle più cospicne città tificato, con la quale concede ad Alfonso di cristiane sino al secolo quinto e sesto ed anche Aragona la chiesa o luogo di Piedigrotta settimo in parte, non è uopo di esempii, per- con la facoltà d'istallarvi divote e religiose chè se ne rinvengono per tutto; e Napoli al- persone sia secolari , sia regolari di qualsivolora non era la vasta città che poi divenne, glia ordine, secondo la sua domanda; volene la bocca orientale della Grotta distava di un do che dalle rendite di quella chiesa sia pretratto non minore di due miglia fuori le mu- levata un' annua pensione di ducati cinquanta per il elerico della Diocesi di Napoli Lancelotto di Giovanni Agnese, sua vita durante, che prima la teneva in commenda.

Siegue nn Diploma del Re Alfonso segnato dal Castello di Traietto agli 11 Dicembre del 1453, seconda indizione, col quale concede la chiesa di s. Maria di Piedigrotta e la casa annessa ai Canonici Regolari Lateranesi del SS. Salvatore con tutte le rendite ecc., con l'obbligo dei ducati einquanta annui da darsi al mentovato Lancelotto di Giovanni Agnese.

I Canonici Lateranesi per mezzo del loro Proccuratore e Sindico Fabiano de Doliceto di Puglia - canonico Regolare Lateranese , n'ebbero l'investitura dal Vicerè Lope Ximenes Durren ai 28 Dicembre 1454, sempre con la go, dove liddio invocato per mezzo della elausola di dover dare i ducati cinquanta annni a Lancelotto di Giovanni Agnese.

Una bolla poi di Pio II data in Roma nel faro de' naviganti, a cui volgessero l' ultimo 1462., IV. id. febr. ( 10 febbraio ) l' anno V del suo Pontificato, commette all'arcivescovo di Napoli ed ai vescovi di Pozzuoli ed Acerra, che prendano in esame l'acensa di fellonia data presso la s. Sede da Ferdinando di Aragona successore di Alfonso al nominalo Lancelotto di Giovanni Agnese, e trovalala vera, lo privino della pensione dei ducali einguanta.

Nel lib. VI della Storia del Regno di Na-

la Raccolta del Gravier degli Scrittori detta Storia generale del Regno di Napoli, all'anno 1435 è onorata menzione di un personaggio di questa casa dello stesso nome del nostro ex-commendatore di santa Maria di Piedigrotta, e quello che è notabile, avverso alla fazione Aragonese, a tempo che Alfonso contendera con Renato d' Angiò - « L' Infante (Pietro d' Aragona) intesa la liberazione del sudditi. Re ( Alfonso fatto prigioniero dai Genovesi e liberato dal Duca di Milano al quale era stato consegnato), partito da Catalogna con undici galere, se pe venne ad Ischia, e di là cominciò a trattare molte cose con li aderenti di Casa d'Aragona, e se li offerse questa o meglio ampliata nel 1353, ebbe la porta occasione, che essendo per sorte in Gneta una principale dove ora è il maggiore altare, si gran peste, e per questa causa partiti tutti li viceversa dove ora è la porta grande fu il Angioini , e morto Lancellotto Agnese genti- maggiore altare. L' edificio impiantato sul diluomo Napolitano di molto valore, che go- segno di una eroce latina riusci grandioso , cernava quella città, quelli che erano dalla perchè la navata lunga chbe quattro coppie parte Aragonese diedero la città all' Infante. »

Altri diplonti riguardano franchigie e coneessioni , che non fanno al nostro proposito. È degno nondimeno che sia preso in nota un aneddoto, che ci vien tra i mille a porgere occasione di formolare il noto problema , perchè cioè noi dispregiati sempre non meno dagli oltramontani , che dagli stessi italiani, eccitiamo poi le loro cordiali gelosie, che non credeno mai nessun arte abbastanza immorale, per ritrarsi doll'occupare, quando loro riesca, il nostro cantuccio? Rendo le parole del Capaceio. 3 I Canonici Regolari Lombardi aveano occupata la Casa di s. Maria di Piedigrotta con tanta franchezza . che non tenendo nessun conto dei Napolitani, Canonici Regolari dell' istess' Ordine, dai cui maggiori si deve ripetere e l'edificio, e quanto vi ha in esso, gli aveano del tutto cacciati via. Ma nell'anno 1598 dopo la morte del

poli d'incerto autore, inserita nel T. IV del- Lombardi, avendo io a nome della Città di Napoli dettate lettere al Pontefice Clemente VIII; i Napolitani furono rimessi nel pristino luogo, esercitando tra loro le cariche della Comunità. >

> Nella ripristinazione di quest', Ordine nella Cononica di Piedigrotta i nostri Re sapientemente provvidero, che siffatto esempio non si ripelesse in avvenire a pregiudizio de' loro

#### §. 8. Vicende del sacro edificio fino a questi giorni.

La chiesa di s. Marin di Piedigrotta eretta, di cappelle prima della nave traversa, e due altre coppie dopo la erociera , nell'incrociamento delle due novi fu , come tuttavia . la cupola eol suo lanternino, abbattuto in seruito perchè erollante.

· Ebbe pure una tribuna ? - Le ultime canpelle sono tanto vicine al muro di fondo, dove ora è la porta grande, che lo spazio sarchbe stato insufficiente per collocarvi convenevolmente l'altare maggiore. Ma il cornicione che corre di dentro sulla presente porta maggiore è di basalte, come quello degli altri lati della chiesa. Nel capovolgere il sacro edizio, avessero abbattuta la tribuna da oriente. e costruendo quel muro della facciata, vi avessero fatto di deutro il cornicione di lava vulcanica : per mantenere l'ordine degli altri

Oltre della mancanza dello spazio per l'altare maggiore, qualche altro argomento au-Cardinal Colonna che favoriva il partito dei cora pare che il persuada. L'antica chiesa

che si volle conservare e che fu, come abbiamo trovato nel §. 5, quel tronco dell'attuale navata che comincia dalla crociera e vien giù sine alla porta , dette norma alle nuove fabbriche sì per l'ampiezza dell'altro maggior tronco della navata lunga che s'innestò al corpo dell'antica chiesa, sì per la direzione che ne convenne seguire. Un secolo dopo la chiesa fu data ni Canonici Regolari Lateranesi. Ma questi erano obbligati per loro istituto alla ufficiatura delle ore canoniche in comnne. Dove chbero allora il coro, giacchè l'attuale è di una data posteriore ? - Considerata attentamente la pianta del sacro edifizio, voi non potete collocarlo, che dopo le ultime cappelle, ciò che suppone la tribuna, dove ora è lo spianato innanzi alla porta grande. Non è segnale, che sia stato sulla porta, ed in qualunque altro luogo avrebbe fatto troppo disordine.

Vi ha dippiù. Le nuove fabbriche del 1353 allungarono la chiesa da oriente in occidente, cioè verso la Grotta, ne si potea diversamente, perchè a continuarla in senso opposto sareble stata necessaria ingente spesa per inpalzare il suolo che declina rapidamente dopo la porta attuale. La piazza stessa che è innanzi al sacro edifizio nasce da un riempimento, che soprasta al piano del sottoposto giardino non meno di quindiei palmi. Ma in siffatto prolungamento qual necessità vi era di collocare ad occidente la porta e ad oriente il maggiore altare? Se l'antica chiesa avesse avuta la porta dove è presentemente, perchè non l'avrebbero conservata? In tal caso la crociera sarebbe passata due coppie di cappelle più verso occidente, rimanendo le altre due dopo di essa, ma la fabbrica sarebbe stata la stessa, Se fecero al contrario, questo è argomento che la primitiva chiesa avea la porta medesimamente da occidente, che essi trasportarono solamente più innanzi. Il quale ragiona-

mento mena a conchiudere, che nell'antica chiesa essendo da oriente il maggiora altare, fu da quel lato medesimo una tribuna, non bastando lo spazio che ora si vede per allogarrelo convenevolmente, la quale fu poi abbattuta, quando la porta fu trasportata come è al presente.

Fintantochè la chiesa durò su questo piede, ebbe per avventura bisogno di grandi ed urgenti ristauri. lo lo raccolgo da una memoria cortesemente comunicatami dall'ottimo signor Minieri Ricci , intitolata : Ragioni per il Clerico D. Nicolò , D. Gasparo , e D. Giuceppe Galcota con D. Marcello e D. Vincenzo Galeota, e li Governatori della Casa Santa di A. G. P., stampata in Napoli a 13 Gennaio 1696 in fol., dove è detto 1 che D. Vincenzo Galeota Vescovo di Squillace ai 3 Settembre dell' anno 1520 donò alla Casa Santa di A. G. P. molti beni , e fra gli altri obblighi a quella Casa Santa imposti, vi fu quello di pagare annui ducati trecento per l'edifizio della Chiesa di Santa Maria . detta volgarmente di Piedigrotta, quale era stata edificata a sue spese ». Che poi l'edificazione che si attribuisce al Galcota vescovo di Squillace sia stata propriamente una restaurazione, si raccoglic da una lapida che si legge nel coro.

3 Cella celsaque ara ejusdem juris patronatus, quo illis e regione olim utebatur Galectorum familia, hic a Canonicis restituta sunt.>

Se la famiglia dei Galeoti avesse edificata interamente la chiesa, come avrebbe acquistato il dritto del patronato solamente sul maggiore altare e sul tabernacolo della Vergine, e non su tutta la chiesa stessa?

Or nel 1333 lunghessa la riviera di Chiaia, non era quella serie continua di bellissimi palagi che ora la fiancheggiano, e neppure la regin magnifica strada che tanto ineanto le aggiunge. Ma col progresso dogli anni la Città esteadendosi fuori delle mura verso questa volgere. Messa la porta ad oriente, si lasciò amenissima spiaggia, parve disdicevole, che aperta la prima cappella a sinistra :. quella a trovandosi la chiesa al termine della contra- dritta fu riedificata dal vescovo di Ariano su da oltre della quale nè era abitazione , nè se di un particolare disegao , che la mostrasse ne polea costruire pel monte che domina la gcatilizia, e ciò contemporaneamente a quechiesa, essa presentasse ai vegacnti la schie- sta riforma della chiesa, come dalla data mes na e pon la fronte. Allora si capovolse : for- sa al sao sepolero si arguisce : la coppia delse v'intervenne una ragione anche più poten- le cappelle seguenti , immedialamente prima te , ma qui non è luogo ancora di occupar- della cupola , fu chiusa , perchè sall' area di cene (1).

appositi documenti non si può definitivamen- zione non si debha riferire ad un tempo an po in cui potette accadere. Il ragionamento è questo. La aohile famiglia dei Galeoti, come abbiamo de!to, vaatava un dritto di patronato sul maggiore altare e il tabernacolo di marmo, che sormontandolo, contiene nel mezzo la nicchia della Vergine. Quando la chiesa fu capovolta, si serisse la ora riportata lapida: Cella etc. Se la lapida avesse la data, le nestre ricerche sarebbero finite : ma la data appunto è quella che vi manca. Questa iscrizione con tutte le altre della chiesa recata dal Celano e dal d' Eageaio, si legge la prima volta nella Storia di Napoli del Capaccio , pubblicata nel 1606; manca poi nella Descrizione dei luoghi sacri della Città di Napoli del De Stefano del 1560, che bea fu il primo a trascrivere accuratamente tatte le lapide scritte di quella chiesa. Pare dunque, che si possa inferire, che tra il 1560 ed il 1606 sia avvenuta la trasposizione della porta.

#### §. 9. Seguita lo stesso argomento.

Ecco in un fiato e in grosso i cangiamenti fatti al sacro edifizio, quando si volle capo-

(1) Templi valvae antea ad Cryptam vergebant: deinde ut venientibus e civitate commedior pateret aditws, occioso pariete, ad orientem sunt spertse. Capac. I. c.

quella a sinistra s' innalzarono le mura della Ouando ciò avvenisse, nella mancanza di torre del campanile; se pure questa edificate determinare. Col ragionamento tuttavolta teriore, nel qual caso questa cappella sarelipossiamo rinchiudere tra quaranta anai il tem- be stata chiusa prima, e per conseguenza anche la sua corrispondente per simmetria : la erociera fu tronca ai due capi, non restando di essa, che due mozziconi e neppure eguali: nello spazio che restò a sinistra fu fatta una nuova sacristia, abbandonandosi l'antica ( a dritta della primitiva porta ) bassa, e per la vicinaaza del moate, umida: quello a dritta fu soppresso: la prima coppia di cappelle appresso la cupola fu ritenuta, ma tolta loro una metà della profondità che fino allora avevano avuto: le tre altre coppie seguenti furono chiuse, di cui l'estrema servi pel coro, separato dal corpo della chiesa dal muro della nuova tribuna, inpalzato sopra tre lati di un ottagoao. La quale tribuna si piantò al di qua dell'ultima coppia e non in fondo della chiesa, perchè trasportandola in fondo, il tronco della navata che seguiva la cupola, sarebbe stato mostruosamente più lungo di quello che la precedeva. In un' epoca posteriore volendosi collocare un organo grande sulla porta priacipale, oltre di quello che già era nel coro , furono anche chiuse le prime due cappelle ; quella a siaistra perchè a traverso della volta di essa fu aperta la scala all' orchestra, quella a destra per consenso: E intanto tutte le parti mutilate della chiesa al lato di settentrione, quando gli Ordiai Religiosi furono soppressi e tolte a quella chicas tutte affatto le suo raudi. Laudate Domintum in timpano ei choro, luite, a ridevo camertili fin abitationi, altro di date eum in chordus e organo, con molta qualche apparenas, allui vero topsie, appi- distanza di una lettera all'altra: delle quali gionate a havandia et al ricecconi, chè altra lettere nello stato presente qui manca una e gente non serchbe abitato in quei bugigattoli qui un'altra, ciò che sud dire che in origine i non mai dia alle de degneti di uno sugrando.

Ma in quella riforna non pure nella estenione, ana nella deconazione mocca foce la chiesa: una perdita deplorabile. Imperacchie tutta la volta era stata dipinia dal Corenzio, una stelle prime opere da lui fatte reneralo in Napolli. 3 Vi area egli rappresentato (aporto della vita della Besta Vergina, siccione nelle cappelle quelle dei Santi ai quali verano dedicate. Ma nel ridabbricarsi la Chiesa più grande e con migliore architettura (cui egli l'intendeva), tutte quoste pitture si percerono per essere sulla tonaca a buso fresco dipinte: a dovos alos aggiungere: eccetto quelle della urima cupenella a sinistix.

Dal quale tratto del De Dominici aon è tuttavia necessità di dedurre, che la volta in quella occasione sia stata diroccata e poi rifatta. A rendere inutili le pitture del Corenzio e di qualunque altro più famoso artista, bastava aver trasposta la porta maggiore della chiesa. Sotto lo volte, come tutti sanno, le figure vengono dipinte con la testa in avanti con le buone regole della prospettiva del solto in su. Così il pittore attiene che gli occhi dei riguardanti le trovino in quella positura in cui egli ha inteso di presentarle. Mirandole nel verso contrario, come sarebbe avvenuto dopo di aver espoyolta la chiesa, si sarebbero per le stesse ragioni vedute con le gambe all'aria e con la testa in giù.

A rendere compluto questo numero, aggiungerò che i sedili dell'attuale coro di noce intagliata ed intarsiata ad arabeschi, sono del coro natico. Sotto la cornice superiore delle spalliere fu scolpito quel versetto del salmo: date eum in chordis et organe, con molta distanza di nna lettera all'altra : delle quali lettere nello stato presente qui manca una e qui un' altra, ciò che vuol dire che in origine i sedili erano di maggior numero, che ora non sono. Non si può supporre che i canonici gli abbiano avuti da altra chiesa, perchè ai due capi di essi ed al centro sono le arme della famiglia dei Capece Galeota Aprano, sormontate da una mitra abbaziale: cioè onde di argento in campo azznrro, con una banda composta di triangoli d'oro e d'azzurro alternati in campo vermiglio. Imperocchè chi crederà che un abbate dei Canonici Regolari Lateranesi della famiglia Capece-Galeota abbia avuta la ridicola pretensione di appiccare le sue armi ad un vecchio arnese? Se da una parte adunque quelle armi dimostrano che i sedili furono esclusivamente fatti pel coro dei Caponici Lateranesi di quella chiesa, dall'altra il loro raffazzonamento prova, che in origine furone collocati altrove : e noi abbiam conictturato nella tribuna collocata appresso la presente porta principale, che era la medesima tribuna della primitiva chiesa.

Ancora nei restauri fatti in questo anno ala chiesa si sono rinevuti nelle qualter mura dei due cappelloni della capola i passaggi che una volta metterano in comunicaziose le cappelle tra loro. Enano murati a secco, riventiti citernamente d'intoneco. Nel disgomardi per riempiri di busona kabitera, si è scoperto che crauso opere ricavate, tagliate nel vivo, seuza ne acco, na erchitrare di sorta. Giò vuol dire, che in origine le cappelle non comunicavano ni oror : che poi si volle che comunicassero; e da ultimo che si tornò al rimitivo disegno di tornofe separate.

A nostra memoria dall'anno 1818 al 22 ne fu rianovato interamente lo stucco, dorati i capitelli e le cornici, dipinta a fresco la voll'effigie della Vergine di Piedigrotta a fresco lire in chiesa, la botea di quella sepoltura è sulla porta. . Nel 1824 fu consecrata , come ricorda una

lapida messa nella cappella dell' Adorazione dei Magi.

Templum Deiparae Virginis Nativitati saecul, XIII nuncupatum, deinde ab Alphonso I Araniae Rege Canonicorum RR. S Salvatoris Lateranen, eurae commissum, Ferdinandi I. ptriusque Siciliae Regis munificentia, meliorem nuper in formam redactum, Dominicus Ventapane Episcopus Tienensis consecravit tertio nonas Iunii MDCCCXXIV. Curam egerunt Aloysius Carreras et Michael Maranca abb. ordinis ejusd. >

Dei restauri ed abbellimenti che va ricevendo in questo anno ci occuperemo in un numero separato, come abbiam promesso.

N. B. Questi due numeri erano scritti , quando cavandosi le fondamenta della nuova facciata innanzi alla porta principale della chiesa, sono comparse volte spezzate e muri in continuazione di quei del sacro edifizio, con molte ossa umane ; ciò che dimostra che lo spazio finora occupato dalla piazza dinanzi alla chiesa fu altra volta cimitero nella parte sotacranea , e tribuna nella superiore ; come noi avevamo arguito. Osservando attentamente, si è conosciuto ancora, che il sotterraneo aven tre finestre sul muro che lo terminava ad oriente, chiuse poi con buona fabbrica, quando fu disusato il cimitero. Fu quello per av- ficenza erano di maggior pumero, che non ventura il cimitero dell'ospedale? - Entrando sono al presente ; ma nel tempo medesimo in chiesa dalla porta attuale, si trovava una anche più limitati. Col correre degli anni, molsepoltura, che sotto la lapida avea una cripta ti di cosiffatti piccoli stabilimenti vennero inche si allungava verso la porta grande, cioè corporati ad altri più cospigui, in guisa che verso del cimitero, avendo da un lato un poz- senza l'abolizione della pia opera, ne sia rezo che scendeva , come era tradizione , sino stato abolito e perduto il nome ; come avvieal livello del mare. Sarebbe stato l'ossuario ne dei ruscelli ael punto che influiscono nei del cimitero? Ora col novello payimento di fiumi più grandi Chi indovinera dove abbia-

ta . e fatta la facciata di ordine Ionico con marmo , essendo stato abolito l'uso di ecppe!stata chiusa con una volta.

#### 6. 10. Vicende della Canonica.

Quando Alfonso d' Aragon a concesse la chiesa di Piedigrotta ai Canonici Regolari Lateranesi nel 1453 donava loro ad un tempo la casa a opella unita. Ciò e chiaro dal sue diploma innanzi riportato , e restano 'tuttavia ad attestarlo le sue insegue messe in tre luoghi della Canonica, in fronte alla porta d'ingresso, nell'antrone che siegue sulla porta della foresteria, e sotte la volta di una stanza precedente al refettorio.

Che cesa sia divenuto l' Ospedale annesso una volta alla chiesa, ci è affatto ignoto depo quella unica menzione che ne abbiamo trovata in quel brano di pubblico istromento recato dal D' Engenio. L'ospedale della Real Marina che è a posa distanza dalla chiesa, è di una data notoriamente molto più recente, per modo che riesce irragionevole o spaza verun fondamento la coniettura che sia stato sostituite a quello che venne abolito, immediatamente attaccato alla chiesa di si Maria di Piedigrotta. Imperocchè l'edifizio che prima era palagio della famiglia Caracciolo e poi divenne albergo della nazione turca , fa infine comprato dal Governo e ridotto al prosente Ospedale della Real Marina.

In altri tempi questi luoghi di civile bene-

no a cercarsene le notirie? Gli isforzi da noi fatti al proposito, sianor soos riuseiti suitil. Possinno solamente riteaer con certeza, che qualanque sia stato il nuoro destiao di quest' Ospedale, esso l'avas subito da un pezzo, quando la casa fu data ai Canoaici Regolari perchè ne il Papa nella conossione della chiesa ad Alfonso, nè Alfonso in quella ai canosici recolari a emetteron verbo.

Bea ristretta pertanto fa quella Casonica data da Alfosso a Llaefraneri, perchè non consistera più che ia quattro grandi volte ad uso di foresteria, messo in fila dal lato di orierate: con le quali poi faceva gomito da mezzgiorno una volta simile ed il refettorio con le sue adiscesae; fabbriche centinate anche di sotto per le spassiore cantin che le sorreggono. Sul refettorio furono otto o diesi stanze per i Canbnici, a leli qualiti si silva per nanscala messa al lato estremo del refettorio ad occidente.

Quanto tempo durassero su questo piede . non è agevole a dire. Nel 1606, quando il Capaccio, come dicemmo, pubblicò la sua Storia di Napoli , già la casa era stata ampliata dai canonici; scrivendo questo autore: A quibus ( canoaicis ) deinceps, ut ex monumentis cognoscere liect et ex pietura quae iu claustro reliqua est, aedes amplificatae fuerunt. » Ma nè dei monumenti a cui si appella si ha notizia, nè è rimasta orma della pittura che nel chiestro lo dimostrava. Da ua indizio, di cui parlerò tra poco, sembra che nel 1571 già alle quattro volte di oriente erano state aggiunte le altre due magnifiche, che costituiscoao il braccio sporgente verso mezzogiorno, come si può vedere sulla pianta.

Le posteriori ampliazioni crebbero la casa così, che l'antica quasi scomparre. Quando Alfonso la consegnò ai canoaici, i l'agresso n'era, come attnalmente, da oriente, mentre quello della chiesa era ad occidente, e per

fante area aell'interno usa spaziosa corte quadirilatera, mai regolare; di cui usa linos risultava dalle volte di oriente, quella ad quatro dal refettori con le mos afinacese; che con esse si congiungera ad angolo-retio; la terza ad occidente da un tagliamento a pieco del tuto della collian di Posilipo, che faceva pure angolo rettio con questa; e la quarta a estettorione dal lato della chiesa col sus spiaaato, donde assecra l'irregolarità, chè partendo ad un angolo acuto dal lado dioriente, ne incontrava consegnenemente con un ottuso quello di cocidente.

Senza tener conto delle date, ecco complessivamente le aggiuate e i cangiamenti.

La corte fu circondata di un bellissimo ed elegante peristilio di marmo, rettangolare, a cui ia seguito fu sovrapposto un secondo ordine ad archi e piloni; nell' impiantare il quale, al lato di settentrione dalle cappelle della chiesa fu tagliata quella porzione che bastasse per fare, che la linea cadesse perpendicolare sulle due parallele di oriente ed occideate. Sul terrazzo delle volte da oriente fu iaaalzato ua secondo piano diviso per lungo in due parti, di cui quella ad oriente distribuita in taate comode stanze, quella ad occidente restata a spazioso e lungo corridoio . chiarissimamente illuminato da due ampii finestroni , doade hai sott' occhio , come dalle finestre delle stanze, il più magaifico e svariato orizzoate, cioè tutta la parte occidentale di Napoli con la riviera di Chiaia . e le colline che iacoronano il golfo che sotto questo bellissimo azzurro di cielo si spiega come no graade e placidissimo lago, solcato in tutti i versi da aavigli di ogni portata , dal vascello di linea e dalla fregata a vapore siao alla gondola ed al palischermo, ed a cui fanao limite lontano il Vesuvio e la penisola sorrentiaa.

L'altro corridoio di cui abbiamo fatto mot-

to a primitivamente innalzato a mezzogiorno espito contemporaneamente il doppio disegno sul lastrico del refettorio, si trovò con un capo innestato ad angoli retti col grande corridoio verso la metà della sua lunghezza, e con l'altro capo si congiunse anche ad angoli retti con na terzo corridojo ed un' altra fila di stanze, eretto sulle sottoposte adjacenze del refettorio.

Ouesto non è tutto. Il corpo della chiesa sporgeva, come sporge, dalla Canonica quel tratto che è dalla cupela sino alla porta maggiore. Alle prime due cappelle del late di mezzogiorno ed alla sacristia furono sovrapposti due piani con altrettanti quarticri, composti di poche stanze, ma spaziose c con due vedute a levante e ad austro di un incanto indescrivibile : nel primo dei quali cioè in quello che si trova a livello del piano tlei gran corridoio, fu poi ricevuto dai canonici il Pontefice Pio Nono, quando nel 1811, essendo in Napoli , si recò a visitare quel San-Inario. .

La scala comuae per montare al piano del gran corridoio si apre nel muro del chiostro a settentrione appresso la sacristia; ma non potette avere nè prospetto, nò sviluppo, avcadosi dovuto raaniechiare nella parte posterio re che si tagliò alla cappella che viene dopo la cupola. Essa incontra alla sua metà a sinistra la loggia sul primo ordine del porticato, e dirimpetto un andito che conduce al coro. Un'altra scala interna dal capo opposto del grande corridojo fu fatta per discendere al refettorio.

Il grande corridoio è superiore più di otto palmi al piano della loggia che corre sul primo ordine del portico: nè vi è modo di discendervi, che per la scala comune ora descritta. Da ciò sembra potersi dedurre, che della chiesa, prima che fosse trasposta al laquando si erse quel primo ordino del porti- to opposto. Restò disusata nel 1643, quando co, non si pensava ancora a costruire i dor- i Canonici che possedevano il fondo nel quamiterii sulle volte sottoposic. Se si fosse con- le è la tomba del gran poeta, lo censirono

del portico e dei dormitorii, il terrazzo del portico del primo ordiao si sarebbe portato all'altezza del piano dei dormitorii : o così o si sarebbe avuta una loggia veramente reale a livello del piano dei corridoi, o i corridoi sarebbero stati fiancheggiati non men magneficamente da due fila di stanze. Il secondo portico dell' ordine superiore per contrario dovette essere edificato dopo i dormitorii , considerando che era restato troppo meschino quel primo ordine, addossato a mura che si erano elevato sopra di esso meglio di trenta palmi. Così con poco comodo al terrazzo del primo ordine bisogna discendere, ed a quello del secondo ascendere dai dormitorii per la sola scala comune.

Delle diverse date di cosiffatte aggiuazioni, tranne quell' indizio che riguarda le due volte aggiunte alle quattro del lato orientale di Alfonso I o di cui parleremo tra poco, ci siam protestati , che aon terremo ragione , mancandoci ogni documento per venirne a capo. Solamente possiamo dire, che il primo ordine del portico essendo contrassegnato delle armi dei conti Gactani di Fondi , inquartate con quelle degli Aragonesi Re di Napoli, non può riportarsi ad un'epoca aateriore a siffatto privilegio, che venae accordato da Ferdinando d' Aragona ad Onorato Gactani non prima del 1466.

La scala all'estremità del lato meridionale del chiostro fu prolungata sino al monte che sovrasta alla Canonica, e servì per montare al sepolcro di Virgilio. Pare che primitivamente vi si ascendesse tanto da oriente per la porta della Canonica, che da occidente per lo spianato che era avanti alla porta maggiore ad un Giuseppe Vitale, che lo riciase di un muro dalla parte della Canonica. Ciò si leggeva una volta in una iscrizione posta su di un arco nel fondo medesimo, così concepita:

#### Maronis Urnam

cum aljecenii moniculo estenasque al Cryptam plantiie modiscum trium enni dinidio circiter, Urhano VIII annoente ac Reverandissi no D. Gregorio Peccirillo Vicario Neapolitano tuna cum admodum Reverendo D. Io. Vinceniio lovine Canonico Cimeliareha Neapolitania Archipiepocalia Cariae delegiai exequiulribas, anano addicto censu due. 5º Domino losspho Vilado Giuque in aerum successoribus Canonici Regularea Lateranenses concessero Anno salutis MDCXIIII. 3º

n Renovanda memoria praesentis concessionis singulis 28 annis in actis Curiae Archiepiscopalis.

Ora questa seala serre ad ascendere ad un piccolo quartiere quasi abbandonato, cho fu da an abbate innabato revro la fine del secolo passato sul monte, in guisa che facesse ordine superiormente con quel corridoio, che abbiam detto eretto a mezzagiorno sulle adiacenza del refettorio.

§ 11. Delle nobili famiglie napolitane che nei diversi tempi commendarono la loro mumicenza verso il Santuario di Piedigrolla.

Sapnimo già che la fondazione dell'attuje Santuario nel 1353 si dece si Nagolitani, il D'Agenio che pubblicò la sua Nepoli Cacro nel 1664, parlando della ampliazioni della chiesa (e dovra dii meglio della casa) disse: 1 oggi la presento Chiesa li canonici che qui abiatno, che sono in numero di venti, cell'aisto dei Napolitani hanno ampliata, come al presento si vede. 2

Le poche menocie delle particolari famiglici, che qui dareno, le dobbiamo opiratuto alle arme che esse collocarono o nella chiesa, o nella canonica: per l'intelligena delle quali abhiamo consultato il ch. Scipione Velpechla, di cui si tatti sanon con quanta lodo agli altri studi che coltiva aggiunga l'Araticies, vogliamo del pari che sia predictata la spuisita gentilezza e l'animo generoso. Eccone il ca-taloro.

Bassaceto. — Le levo arme si vederano su pei pilatari della chiesa, come ci ha conservado il Capaccio, con questa incrisione: Lo-co jurvi: caesarri deresti restituta. Per quale opera peculiarmente avessero acquistato il dritto di tenero in lueghi si cospicui le loro arme per tatto il tempio, lo ignoriamo. Concerco alla fondazione medesima della chiesa o l'ora di escono il traccia alacona:

GIETTA.— Nel coro è l'iscrizione in marno innani riportala— Cella celasque ara etc. CLEPEC GIETTA — CLERCCION 10820.— Nel coro medesimo sul cornicione so ne vede l' impresa in due luoghti- onde di argento in campo azzurro, a dritta : tru bande d'oro in campo vecniglio sotto capo azzurro, a sinistra, sopesatata da una mitra.

CAPRER GALEOTA-APRANO. — Quest'arma è quella che abbiam detta dipinta salla spalliera del coro.

PINELLI. — Se ne vede lo sendo nella chiesa ai quattro capi della halanstrata di unamo del presbiterio: sei pine d'oro a triangolo rovescio in campo verniglio: sorniontato da una corona di marchese.

DEL BALEO. — È nel centro della volta della sacristia: stella d'oro a sedici raggi in emapo vermiglio, sovrastata da una corona baronale.

GARTANI — CONTI DI FONDI. — Le arme Aragonesi, inquartate con le proprie, che sono onde azzurre a bande in campo d'oro, to corona d'argento. Questa impresa contradistingue il bel peristilio di marmo nell'interno della Canonica.

L' arma di una famiglia verosimilmente Spagnuola contrassegna il portico superiore del claustro fatto ad archi e piloni, ma non è stato facile rinvenirae il nome.

#### 6. 12. Monumenti della Chiesa di Piedigrotta.

La religione dei sepoleri non pure presso i Greci ed i Latini e le altre più antiche nazioni incivilite, mn sì presso gli stessi popoli incolti e fieri fu ed è inviolabile. Quando si scoprivn a mano a mano il Nuovo Mondo e l'Oceanica, niun altro sentimento si trovava costantemente più comune e profondo in que' selvaggi, quanto quello di un sacro culto alle tombe. Il celebre Cook fu divorato dai cannibali di Sandwich , per avere osato , in mancanza di legna, divellere alcuni pali dallo steccato di nn cimitero. I cristiani che riguardano il corpo di ogni fedele, come consecrato dni sacramenti, e professano il domma della risurrezione della carne, dismettendo per questo appunto l'usanza di brugiare i corpi; tanto innanzi spinsero il religioso sentimento in questo particolare, da reputar somma ventura quando avessero potuto esser seppelliti nelle chiese. Pur tutta volta le vicende dei tempi trionfano degli stessi più cari e vivi sentimenti , e sovente noi cerchiamo inutilmente i monumenti sepolcrali ed altre memorie nei lnoghi , dove dalle antiche cronache ci vengono indicati.

la gnesto numero raccorremo totte le lapide scritte che han rapporto con la chiesa di Piedigrotta, sì quelle che presentemente vi sono , 'si quelle che ci furono conservate dagli autori.

con aquila ad ale, gambe e coda aperta sot- Monumenti che furono un tempo nella Chicsa di Piedigrotta.

> 1. Quando la chiesa avea l'ingresso principale dalla parte occidentale, innanzi al maggiere altare erano tre sepoleri di nobili guerrieri. Quello di mezzo apparteneva a Giovanni Dorbino o D'Urbina, celebre capitano spagnuolo nel secolo XVI, marchese D'Oria nel Regno di Napoli , morto nel 1520 per una ferita ricevuta presso la term di Spelle. Vi si vedeva la sua statua di bronzo con questa iscrizione:

#### DOANNES DORBINUS

hic situs est, qui summo corporis ac animi vigore bella gerendo, Caesari victorias, Ilispaniac decus, sibi et nomen eum immortali gloria comparavit. - Anno sal. MDXXXI Rodoricus Ripalta B. M. P. 3

In seguito quella statua venne fusa per farne artiglierie e sostituita di marmo con questo distico a ricordo dell' nyvenimento :

> Aere foit fusus quem cernis marmore princeps; Fusit Parthenope martia bella timens. >

Il Capaccio nella Storia di Napoli che pubblicò nel 1606, disse che al suo tempo non vi era alcuna statua nè di bronzo, nè di marmo - > Acneum sepulchrum quod in majori altari dicaverant , bellorum causa, tormentorum usibus commendarunt : nune vero nec aeneum, nec marmoreum cernitur. Ma egli medesimo nella Guida del Forestiero stampata nel 1624. Giornata nona, p. 841, così dicc: » Renato fu il primo che le portò (le artigliere) in Italia, ancorchè non sapessero perfettamente l' uso della polvere. Alfonso segui, e guastò tutte le materie di bronze e rame, e fab-

bricò bombarde, esperimentando quanto cra-

no necessarie per vincere. In modo che guastò un sepolero di brono di Giovan Dorbino famoso capitano spagnuolo nella Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, anecerchè lo restituisse di marmo nel suolo, el hoggi si vede, ma ben presto iutte le lettere saranno legore, come accado a tutti i sepoleri posti in term dei quali in lungo andare si herotto la memoria. J

2. Una modesima donna poneva i due sepuleri a dritta e la ninistra a due successivi suoi mariti, rimasta in sei anni due rolle rodora, ejeggendo esa medesima di riposara accanta ol prino. Quello a dritta era del secondo marito, l'antico che comparisce sulla conda del Derbino, della medesima granderra di quello dello stesso Dorbino, come nttesa il De Stefano. Il iseritione dicerca :

## Qui sic moritur, non estinguitur. Rodenico Ripaltae

genve Xanz., politum duetori strenuo atque controrum Praef, qui sub linp. Caroli V auspiris, dum disjeta Gaeril... moenim recegnoseit, ab defensoribus nerbibusii situ peetus transfendiur, cipiu osas Ferdinandus Irater Nespolim transferendo cumvit. Francisca Viacampa conjegi concordius. Enermis jugier mannatibus. Via Ann. XXXVI M. VII. D. X. Obiit Calend. Vor. MDXXXVI.

 Sulla Inpidn di quello a sinistra, della medesima grandezza e forma degli altri due, secondo lo stesso De Stefano, si leggeva:

#### ALOISIO VIACAMPO

Celtibero Jachensi Alae Caes, signifero, cohortis Hisp. Pracf. fortibus militiae gerstis in Italia clariss. Francisco Uxor conjugi desideratiss. Obiit Bononiae, cum Caesar Carolus V. n Clemente VII. imperatoria triplici corona ornaretur A. D. MDXXX. >

- Di costa era il sepolero della moglie con questa iscrizione;
- FRANCISCAE YLACAMPAE quae proxima ad priorem coujugem, unde plarimum cohonestala est, hummri voluit, Canonici Reg. ex testam, hacredes MDLIV. •
  - 5. Sotto la pita dell'acqua benedetta :

## NENTIO DECAMPO

Hispano ex antiqua Numantia equiti strenuo, qui sub Consalvo Ferdinando Magno Militiae Magister, Arcisque Neap. Pracfectus fuit, Rodericus P. B. M. bic ad sacrum fontem, sicut ille mandarnt, posuit. Anno MDVI. 3

- Nella prima enppella che era n dritta di chi orn cutra in Chiesa:
- A Lebosses de Francia Histories ex Canonicia Regularibus Jateranensibus, post multos utrisuque milities alabores fainjones primum, nanc vero Arianensia Antistes adhue praeclare aere proprio erigi curriti, in quo diem functus quiescere posset, cessus addiso, tut quosidis semel de more eclebriur. Vix An. VIC. Decessit vigesima Y die Mensis Decembris MDCVI. -
- 7. In seguito l'obbligo della celebrazione quotidiann della messa fu trasferito all'altare a sinistra della Crociera La seguente iscrizione ne ananonivo i letturi:
- 2 Questa divota cappella dedicata alla. Passione di Cristo Nostro Redentore fu dotata dall'illustris. D. Alfonso de Ferrera Canonico Regolare Lateranese, Vescovo di Ariano

di docati 16s annui : delli quali docati 50 si diano al Monastero per cinque messe la settimana, cioè quattro a celebrarsi in questa cappelia, ed una nella cappella del presupe per l'anima sua , docati 12 per due lampadi accese ogni giorno avanti detta Cappella, cominciando dall'alba sino all' Ave Maria : docati ro si diano al Padre che dice le Messe acciò habbia cura di detta Cappella: docati 10 stiano in mano delli Signori Governatori di S. Giacomo, che serviranno per le rifattioni necessarie di detta cappella: e gli altri docati 60 se ne faccino due maritaggi ogn' anno nel giorno della Natività della Beata Vergine a due zitelle, una che sia Spagnola e l'altra Italiana : quali docati 162 annui si esiggono sopra l'arrendamento dell'oglio e sapone, che si amministra dalli Signori Governatori dell'Ospedale di S. Giacomo, e conforme escono li mandati, così si fanno le liberationi da detti Signori per pagare detti pesi. Ma perchè prima detta Cappella stava vicino alla porta delle Chiesa luogo oscuro et irregolare, si è trasferita in questo luogo più nobile e più decoroso per abbellimento della Chiesa, restando l'obbligo delle stesse messe e di tutti gli altri pesi come sopra , secondo sono liberati li denari da detti Signori Governatori dell' Ospedale di S. Giacomo. Can. Reg. Lat. in rei niemorium p. Anno Domini MDCCXXIII, a

FRANCISCAE URSINAE Arianorum Duei , pietale , candore animi , ac pudicitia insigni Vincentius Carrafa Matri opt. Obiit die matalis A. D.MDLXIII. >

#### 3 MARRIALIS

gentis nobiliss. sepulchrum, quod novum ex vetusto Camillus ejusdem familiae ultimus. adhue vivens, instanravit, ut esset ad sui suorumque perpetuam memoriam nullo unquam tempore delendam, A. sal. nostrae MDLXVIII. P. P. - Septem. An. Rep. Sal. CIDIDCCX. >

10. Era pella chiesa anche il sepolero di un altro ch. personaggio, Glaudio Conzaga, abb. Lateranese , Ambasciadore del Pont. s. Pio V a Giovanni d'Austria, quando fu nominato Generalissimo della nuova lega formatasi contro i Turchi tra Spagna, Roma e Venezia: ma la recheremo appresso.

11. Da ultimo scrive il D'Engenio - > Nella sacristia sono in quattro casse coperte di broccato i corpi di D. Pietro , D. Giovanni , di D. Artale Marchese di Padula et conte di Colisano, e di Antonio di Cardona. >

Dei monimenti ed iscrizioni che si leggono al presente per la chiesa e per la casa qui allegheremo solamente due, rimandando gli altri nei luoghi dove cadrà in acconcio par-

1. In un sepolero a lato sinistro della cappella di s. Agostino :

#### D. O. M.

#### D JO. ANT SANSEVER

Summentium Ducis filius hic situs est , anima coelo fruitur, sie bene vixit, sie pie morfaus, sacello hoc herede instituto. Patres ex injunclo oncre sacra faciunt. Mature concessit IV. id. Novemb. MDLXXX. >

#### 2. Dietro il tabernacolo della Vergine:

#### 3 CAROLO ÎANUARIO

Hasso-Darmstadiensi principi vix mensem alterum praetergresso' acerba fati inclementia omnium delicys, votis omnium praerepto, Philippus Hasso-Darmstadiensis Princeps, et Maria Theresia Croya et Havraea, ut tumulo hoc animoque conditum suo, cui acceptum retalerant Deiparae redderent, urnam hanc amoris testem, testom doloris parentes moestissimi  13. Memoria di D. Giovanni d' Austria nella Canonica di Piedigrotta.

Nell'altimo salone da oriente al pian terro no della Canonica è una memoria del famoso croe del secolo decimo sesto Don Giovanni D'Austria. Consiste in un epigramma e nelle sue arme dipinte sotto la volta. L'epigramma è un'apostrofe a quella stessa stanza ehe lo accelse, e dice così:

» Austriaco jam parva domus dignata Joanne, Cui tribus ex Orbis partibus anté diem Impubi tribuit virtus ductare triumphos Eximios, posthac maxima semper eris. »

Il quale epigramma potrebbe esser con voltato nella nostra lingua:

Picciol ostel, degnato dell'onore
D'ospitare l'Austriaco Giovanni,
Che imberbe e pria che il contentisser gli anni
Così maschia virtude alberga in core,
Che pei trioni soui cospicui e belli
È chiaro della Terra in ben tre parti;
Da quest'ora non fàn magion che studio
Voglia n paro, o il più grande degli ostellit

Le suc armi sono fiancheggiate da due figure, Marte a dritta e Nettuno a sinistra, e su di un nastro che partendo dalla parte superiore dello scudo si svolge dai due lati, è scritto il seguente distico:

» Scutum insigne patrum factis, virtute Joannes Majore ut niteat clarius ipse facit. »

Le parole dell'epigramma e del distico dello scado sono un ceo dell'esaltamento a cui spinse i suoi contemporanci per la meraviglia e la gioia il giovine eroe con le sue strepitose vittorie. Imperocche nato nel febbraio del

1545, fu spedito dal suo fratello Filippo II nel 1570 in Granata, dove i Mori eransi ribellati: e quivi tuttoche tanto giovioe, dimostrò un' energia ed un senno militare, che lo dichiaravano adatto a ben altro più vasto arringo. L' anno appresso gliene venne l' opportunità. Nominato Generalissimo della nuova Lega formatasi contro i Turchi, alla testa dell'armata navale composta delle flotte di Spagna , Roma e Venezia, agli 8 ottobre del medesimo anno 1571 riportò la celebre vittoria di Lepanto, salvando così la Cristianità dalla dominazione degli Osmanli che erano allora il terrore di Europa. Le lodi ehe allora ricevette dal mondo cristiano furono eguali a sì gran beneficio, e nel trasporto dell' allegrezza si gridavano da per tutto quelle parole dell' Evangelo - Fuit homo missus a Deo cui nomen erat Joannes. Ei nondimeno dovca eccitare nnove meraviglie, perchè partito poco dopo per ordine di suo fratello alla conquista di Tunisi, in breve s'impadronì di quella città e dei porti eircostanti. A queste tre imprese eseguile in Granata (Europa ), in Lepanto coutro i Turchi ( Asia ), ed in Tunisi ( Africa ) allude l'epigramma; come il Marte ed il Nestuno che mettono il suo sendo in mezzo, siuiboleggiano le sue vittorie sul mare e nel continente. Da ciò appare che l'epigramma fu scritto dopo la presa di Tanisi. Ma Don Giovanni non venne nella Canonica di Piedigrotta , che prima della battaglia di Lepanto , quando dalla Spagna passando per Napoli, vi ricevette lo stendardo ed il baston del comando inviatigli dal Papa s. Pio V. Ei vi venne per aceomandare alla Vergine la sua impresa, e vedremo tra poco che eosa ve lo spingesse. Apprendiamo poi da una iscrizione sepolerale conservataci dal D'Engenio, e che una volta fu nella chiesa di Piedigrotta, che si fermò nella Canonica verosimilmente, perchè legato del Pontefice Massimo Pio V presso Don Gioanni D' Austria Prefetto della sacra lega fu ore prima del mezzogiorno, scendendo a terappunto na Abbate Canonico Regolare Lateranese D. Claudio Conzaga, signore di Poggio. Ecco l'iscrizione:

#### B CLAUDIO CONZAGAE ABBATI

Podii Domino, Pii V Pont, Max. ad Joannem Austriacum sacri foederis Praef. Legato , Gregorii VIII P. M. Occonomo , Marcus Anrelius Lomellinus affinis P. Obiit A. D. MDLXXXVI die XXII Aug. >

Da tutto ciò è chiaro, che nel nostro proposito non possiamo pensare all' altro Don Giovanni D' Austria, figlio di Filippo IV, venuto in Napoli nel 1647 a tempo della sollevazione di Masaniello, perchè nè l'epigramma, në gli altri indizii esposti per nessuna maniera lo disegnano.

· Resta pure così dimostrato, che le due volte estreme del braccio da oriente della Canonica, avendo dato ospizio a D. Giovanni D' Austria, dovettero essere costruite prima della sua venuta, cioè prima del 1571 ( V. il § 10 ).

#### 6. 14. Il Pontefice Pio IX al Santuario di Piedigrotta. .

Ma ben più memoranda fia presso i posteri hi visita fatta a questo Santuario dal Pontefice Pio IX nell' anno 1849, come di sopra abbiamo accennato, il di 15 di Settembre, ot-

di Roma avea da prima trovato nel nostro So- ne del Pontesice sul popolo con una verità vrano quella cordialissima e splendida acco- meravigliosa, e tre iscrizioni dettate dal Caglienza che tutti sanno, si recò per implorare nonico regolare lateranese molto Rev. Prefetto calma all' orribile procella nella chiesa di Pie- degli Studii D. Salvator Luigi Zola della casa digrotta dalla Gran Madre di Dio. Dal Palagio di Piedigrotta, che qui riportiamo, di cui nna Beale di Portici, dove abitava, arrivò per nella Canonica indica il quartiere dove fu rac-

ra alla Torretta di Chiaia sotto un magnifico padiglione preparato sul ponte medesimo che era stato gittato sul mare per lo sbarco. Quivi con le carrozze del Re erano apparecchiati a riceverlo il Nunzio Apostolico, il Gran Cerimoniere di Corte ed il Cavallerizzo di campo di S. M. il Sovrano, unitamente ad un corpo di Granatieri della Guardia, un drappello di Guardie del Corpo, una compagnia di Usseri, ed un popolo innumerevole che copria la spiaggia e tutta la strada che dovea battere. Lo aspettavano sul limitare della chiesa il Cardinale Arcivescovo di Napoli e l'Abbate con i suoi Canonici, Egli entrato nel Santuario e prostrato nel presbiterio innanzi alla veneranda statua dell' augusta Vergine, pregò con si visibile emozione , che tutti i circostanti ne furon tocchi di tenerezza. In tale atteggiamento udi una messa piana, le litanie cantate della Vergine, e ricevette la henedizione del Santissimo. Passato da poi nella Canonica ed ammessa al bacio del piede la famiglia dei religiosi ed altre cospicue persone, imparti da un verone la benedizione pontificale all'ansioso popolo sottostante, e col medesimo ordine, onde era venuto, ritornò in Portici, Ei nondimeno non parti senza lasciare un tesoro d'indulgenze a quella chiesa, avendola aggregata a tal nopo alla Basilica di santa Maria Maggiore in Roma.

Restano nella Canonica due memorie ad attavo della gran sollennità che in questa chie- testare un tal fatto: un dipinto all'acquarello del nostro valente e ben noto paesista Consal-Venuto in Napoli da Gaeta, dove evadendo vo Carelli, che esprime l'atto della benediziomare sulla corretta a vapore, il Delfino, due colto il Papa, e le altre due sono in chiesa.

#### 1. Nella Canonica:

PRES NOWES PORT. MAK.
ex sua exturbatus sede
Deiparam Virginem heie suppliciter veneralus,
XVII. Kal. Oct. an. rep. sal. MDCCCXLVIIII
has acides tanti honoris insolentes
est ingressar.

est ingressus,

Canonicorum Reg. Lat. obsequium comiter excepturus

populisque undique plaudentibus
benedictionem largiturus. >

# Nella chiesa: Ne unquam memoria intecidat

diei auspicatiss, XVII. Kal. Octo. An. Rep. sal. MDCCCXLIX cum Pius Nonus Pony. Max. postquam e perduellium vi atque insidiis divino numine incolumis Cajetam, et deinde Neapolim Ferdinandi II Regis pientissimi hospes adveneral, Santuarium hoc pervetusto Deiparae simulacro celeberrimum in magno plaudentis populi conventu supplex veneralus est, ut Virgini sospitatrici grates redderet et vota ad calamitates Ecclesiae avertendas. Canonici Reg. Lateranenses qui sacratissimo Principi adstitere titulum tanti bonoris indicem P. curaverunt, a

#### 2. .

» Pres IX P. O. M. prodigiale Mariae V. simulacrum summa religione veneratus, singulare pietatis testimonium impertivit, et templom hoc Virgini eidem dicatum piacularibus Liberianne Basilicae privilegiis adauxit,

solemnibus anniversațiis in bonorem Mariae Nascentis statas preces et sacra în dies octo perpetus adrinări: ut tree rezimb lace munificentia ad posteriatem omnear peranaret , Camonici Reg. Lateranenses huie templo viz prope conditio jamdiu addicit deroit gratique aniari monumentum

# Posuere. 3

La persuasione del popolo napolitano, che la Vergine Madre di Dio abbia ella medesima voluto il Santuario di Piedigrotta, confermata dalla invenzione della sua statua venuta fuori dagli scavi che se ne facevano delle fondamenta, dovea, come avvenne, indurlo nel certo pensiero, che se ella quivi aspettava le sue adorazioni, volea ad un tempo quivi largheggiar con esso dei suoi favori. Perlocchè siccome con una incredibile prestezza ridussero la sua antica chiesa di Piedigrotta a quella grandezza che abbiamo innanzi de scritta : siccome le più cospicue famiglie vi a via lasciaronvi attestati di munificenza ; così ci tramandarono certe pratiche costanti, onde essi introdussero fin dal principio di venerarla, le quali sino ai postri giorni si conservano. Cosi il costume che le navi di guerra salpando dal porto o ritornandovi salutino quella chiesa con tanti tiri di cannone, è ricordato fin dal 1606 (1): così egualmente an-

Nutham bue comment navigium, quod facta ejus Templi videndi copia, tormentorum ictibus maximae non edat lactitus argumentom. Capac. I. c.

tico è l'altre, che dalle più lontane contrade si rendano, niuno mai può eguagliar quello della città , specialmente nei nove sabhati che che nel giorno della sua Natività ogni anno le precedono alla sollennità degli 8 di settembre, si tributa ; che caratteristicamente Festa di vi accorrono a brigate ed a drappelli , e molti Piedigrotta si appella. a piedi nudi, cantando non solo nel sacro tempio, ma sì ancora nell'andata e nel ritorno per le pubbliche vie le sue lodi (1): ciò che fanno eziandio estraordinariamente, quando da alena caso di sventura son minacciati, o per renderle grazie di esserne stati preservati. Al quale proposito mi sovviene della regina Margarita , moglie di Carlo III. di Durazzo, che nel 1386 udito che non era vero l'annunzio della morte del Regio consorte, allora in Ungheria, racconsolossi di questa novella, ed andò con una toreia, scalza alla Chiesa di S. Maria di Piedigrotta, e tutto il popolo di Napoli appresso a lei (2). Così di origine non men rimota debbono aversi gli altri usi, che le coniugate nel tempo delle loro gravidanze mai non manchino di racconfandarsele nella sua chiesa; che ogni coppia di sposi non esca in pubblico la prima volta dopo il matrimonio, che per recarsi ad implorare da essa lei che fu sposa e madre prodigiosa le celesti benedizioni nel nuovo stato: per non parlare di altre pratiche di culto che per essere più minnte, non debbono perciò riuscire men accette al suo cuore. Come l' Augusta Vergine corrisponda a tanto affetto e fiducia del popolo napolitano, niuno è che l'ignora. Pei prodigii appunto onde era venuto celebre il suo Santuario di Pie ligrotta, la statua di lei nel di 5 settembre del 1802 vi fu sollennemente dal Capitolo Vaticano incoronala.

Ma tra quanti mai attestati di devozione le

(1) V. il Capaccio citato nel 6. 2.

Che cosa sia la festa di Piedigrotta, ben il sanno tutti gli abitanti di Napoli e dei luoghi circonvicini e moltissimi delle lonta. ne provincie del Regno e fnori Ma farla intendere ancora a chi mai non vi fu presente, è malagevole. Con una lunghissima descrizione per avventura molte cose si potrebbero dire, ma non mai ritrarre così vivacemente, quanto converrebbe, il movimento, il brio, l'esultanza, la magnificenza che ne formano le distintive. Immenso è il popolo che si accalca intorno alla chiesa di santa Maria di Piedigrotta : ma il maggior vampo della festa è la visita che il Sovrano ist gran cerimonia fa a quel Santuario. Ogni anno se ne ripete lo spettacolo, ma quella pompa è sempre s'avillante e cotanto mirabile, da non poterle venire a pare nessuu altra, quanto si voglia bella e grandiosa. Molte migliaia di soldati (trenta o quaranta mila) nella maggior gala delle loro rieche e belle divise sono ordinati dal Regio Palazzo sino alla chiesa, su di una linea più lunga di an miglio , quanta è la strada che corre da nn punto all'altro per santa Lucia, il Chiatamone e Chiaia , sull'amenissima riviera , di cui la natura non ha voluto che fosse in tutto il mondo altra spiaggia più deliziosa ed incantevole. Sulle tranquille ed azzurre acque del golfo. dirimpetto alla streda ed il più vicino che sia possibile al lido, fan bella mostra di sè l'un dopo l'altro tutti i navigli da guerra si a vela, che a vapore, e tanto della marina nostra, che delle estranee che allora si trovino nel porto e in rada: i quali ripuliti, pavesati 'a festa e adorni di mille bandicre e pennoncelli ed orifiamme, e mostrando fantasticamente in lontananza le diverse ciurme dei marinai penden-

<sup>(</sup>a) Storia del Regno di Napoli d'incerto aptore lib.

II. pag. 57. - Giornale del Duca di Monteleone pag-35 Ed. Gravier.

ti dalle antenne, leggermente si culiano sulle onde . come consapevoli della comune letizia, che pare sieno corsi ad ammirare e ad accrescere. Il popolo diffuso sulla riva, ripartito nei hattelli della spiaggia, curvo sa tutte le ringhiere ed i parapetti dei terrazzi dei palagi parati di arazzi, aggrappato ai bastoni di ferro dei cancelli, ai tronchi degli alberi, alle basi delle statue del pubblico giardino che costeggia quasi tutta la strada di Chiaia, aspetta impaziente, che i castelli verso le quattro ore appresso il mezzodi dieno il consueto segnale con le loro artiglierie, che il corteo muove dalla Reggia. Allora è un grido universale, un brulichio, un firmicolamento in quella moltitudine da un capo all' altro della linea, cercando ognuno acconciarsi per meglio vedere; mentre con lo stesso scopo i padri si recano i loro bamboli a cavalcioni salle spalle, le madri sulle braccia, ed i mezzani si ficcano tra le anche, per farsi un po' di pertugio. È bella in quel punta mirare, come i condottieri dei soldati, a mostra più che a vera necessità spingano i belli e focosi destrieri a tutta corsa sul selciata, gridando con la ranca voce le parole del comando alle loro milizie. Procedonn intanto con lentezza e maestà le carrozze del Re e della sua famiglia tirate dalle più nobili mute di cavalli, e tutti i castelli, tutte le navi da quel momento lo salutano con un incessante e fragoroso rimbombo di cannoni. A misura che si avanza, riceve il saluto delle armi dei soldati , le bande militari danno nei loro strumenti con musiche di modi licti e vivacissimi, ed il popolo leva al cielo i suoi clamorosi Evviva; che tutto insieme ti pare un vasto, irresistibile e stranissimo urageno di gioia, che distendendosi a mano a mano verso del Santuario, tutto ravvolge nei suoi vortici, donde niun presuma di trovare scampo; tanta è la piena dei ganfii affetti che a tua insaputa ti rumpono dal cuore. Alt! è ben presente quistione noi siamo stati prevenuti

questa una immagine di quella altogrezza che; aprendo gli occhi a questa luce, portò la prima volta al mondo l'Angusta Madre di Diol

Come poi se la passa il popolo tanto in quel giorno, che nei seguenti di tutta l'ottava, lo dirò con le parole del Celano, perchè da quasi due secoli che scrisse questo autore, la scena non è punto cangiata. e Si celebra la festa, dice egli, di detta Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta agli otto di Settembre, e veramente è cosa meravigliosa, perchè visitata viene non solo da tutti i cittadini, ma ancora da tutta la gente dei Casali, in modo che tutta quesla spiaggia si vede così frequentata, che quasi non vi si può spuntare, e rendono una graziosa vista tanti e tanti gruppi di persone che nei lidi di Mergellina e dei luoghi circonvicini si ricreano col pranzo. »

§. . 6. Donde tragga origine la visita in forma pubblica che fa il Re al Santuario di Piedigrotta nel di 8 Settembre.

Gli scrittori moderni vanno asserendo, che. la pubblica visita del Re af Santuario di Piedigrotta abhia presa origine dall' autore della presente Dinastia Carlo III di Borbone per voto fattone pella battaglia di Velletri. Ma tuttochè sia vero, che dai nostri Re appunto abbia avuta questa cerimonia quel sommo grado di magnificenza e sollennità che ai nostri giorni vediamo, ninno tuttavolta ha allegato nessun documento istorico, nè documento alcuno finora si conosce che valga a pruova n a contestazione di quel voto. Per contrario tutte le memorie depongono, che sia antichissima e celebrata sempre dai Vicerè e dalla Nabiltà Napali tana e da tutto il popolo, con quella pompa magginre di cocchi , di truppe e di concorso che si poteva. Nella discussione della

remo dalla nota 5 della sua Grotta di Pozzuoli. sogno miracoloso, in cui la Vergine compar-

si vuole dal volgo e da qualche moderno scrittore aver avnto origine questa pompa da Re Carlo III Borbone dopo l'insperata vittoria ottenula l'anno 1744 in Velletri, La quade credenza ogni di pigliando più piede, con-· vien dimostrare, come ne è radice ana tradizione falsissima. E veramente lasciando stare l'essere cotal cosa passata sotto silenzio dai coatemporanei scrittori dei fatti di Re Carlo ill. ed in specialtà da Pietro d' Opofri, il quale nelle annotazioni, che formano il complesso di tutta la vita del fu Carlo III, aggiuate al suo elogio estemporaneo per la gloriosa memoria di quel Monarca, fa par ricordo della divozione avuta da Re Carlo alla Immacolata Concezione della Vergiae, alla Vergine del Carmiae in Napoli, ed alla Vergine di Attocia in Matrid: lasciando stare questo generale silenzio dei contemporanei scrittori, si legge nell'ottantesima lettera del Pacicchelli e propriamente a faccia go del tomo I della parte IV delle Memorie dei Viaggi, stampato l' aano 1685, che la Chiesa di Piedigrotta e per la Natività del Settembre invita il Signor Vicerè con la Corte al passeggio a cavallo e il popolo a enriose merende, a

nata delle Notizie del bello, dell'antico, e del eurioso della Città di Napoli, opera stampata l'anao 1692, trattando della Chicsa di Santa Maria di Piedigrotta. c Nel giorno poi vi si porta con pompa grande il Signor Vicerè in carrozza, accompagnato da quasi tutta la nobiltà : e con questa occasione escono i cocchi più ricchi che vi sono, arrivando talvolta al numero di 2000.

s Ed ancora alle facce 115 e 116 della Nuova quida dei forestieri , stampata l'anno 1713 da Domenico Antonio Parrino si legge, che delle sue camericre: dicono, sia una carrozza » la Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta dei stata donata dal Coasigliero Andrea di Genna-

dat che sig. Volpicella, le cui parole trascrive- Padri Canonici Laterenesi fu riedificata per un ve a tre persone divote la notte precedente degli otto di Settembre dell' anno 1353, dicendoli, che l'edificassero la presente chiesa, come in effetto fecero: nel qual giorno vi è concorso grande : oltre la presenza del Vicerè si vedono per tutta la spiaggia milizie poste in ordine, gran numero di carrozze che vanno a godere sì lieto passegio, e riverire la Madre di ogni nostro bene. 3

3 Ma a chi volesse conoscere il tempo e la cagione dell' instituzione di tal pubblica ponspa, altro non possiamo dire, se non quello che siegue. Certa cosa è che nei manoscritti del dottor Domenico Conforto delle cose sucsesse in Napoli, è narrato - 1 che nel Settembre dell' anno 1683, a otto detto, mercordi, il Signor Vicerè accompagnato dalli Signori generali delli vascelli e delle galere, andò alla festa della Beata Vergine a Piedigrotta, servito dalla compagnia di lance, e si ferono nel borgo di Chiaia molti squadroni così di cavalleria, come di fanteria italiana, e spagnola, quali nel passar che fece, fecero molte salve, e fu tanta la folla delle carrozze di cavalieri, e dame, oltre la turba del popolo, ehe per tutta quella strada lunga e larga del » Ancora scrisse il Celaao nella nona gior- borgo di Chiaia non si poleva passare.

> Certa cosa è ancora che nella manoscritta aggiunta alli giornali di Scipione Guerra, il eui scrittore narrò ciò, che vide, si leggono tra gli avvenimenti del Settembre dell'anno 1630 le parole che seguono: c A di 8 Domenica . . giorno della Santissima Madonna di Piedi Grotta uscì la Regiaa Maria d' Austria di Uncheria passeggiando per la festa. E questa fu la prima uscita, che ha fatta per Napoli, Andava in una carrozza molto positiva, tirata da sei mule, nella prora della quale portava nna

carrozza pure a sei, serrata tutta, qual chiamano carrozza di rispetto, che portava sempre avanti, come portano simili personaggi per l'occasioni se si rompesse, o accadesse alcuno accidente a quella corrozza dove vanno. Appresso veniva un' altra carrozza nella quale andava il Conte di Tarascia fratello del Cardinale Zappata già Vicerè di Napoli, con li menini della Regina, tra i quali era il Duca di S. Giorgio. Appresso il Daca d'Alva con molti Spagnuoli. E dopo seguiva la Regina , la quale cra seguita da molte carrozze di dame sue. Prima di tutte era la sua cameriera maggiore, e poi le altro di mano in mano. Andava vestita di color Iconato ed oro della stessa maniera che era quello con il quale fe l'entrata. Prima di uscire se far collegio da molti medici spoi e regnicoli, se era mutazione d'aere l'uscire alla festa : del che si risero tutti. E così uscì liberamente, Smontò nella Chiesa di Santa Maria di Piè di Grotta, dove li Padri li ferono trovare strato e baldacchino. e ginocchiatosi vi adorò. Alzata che fu , li suoi alibardieri posero il tutto a sacco, dicendo non dover restarvi niente del servizio della Regina, ma esser proveccio loro: e si presero ogni cosa. »

3 Nella giornata decima dell'opera del Capaccio detta il Forestiero si legge a faccia 96r la narrazione di questa uscita della Regina d' Ungheria, dicendovisi per errore essere accaduta il di 8 ottobre 3:

» Certa cona è ancora che nei giornali del gorerno del Duca d'Osima serifiti di contemporanco Francesco Zatzera siccone si vede a faccia Sar del tomo IX dell' architio storico i. taliano, è narrato che nel Settembre dell'ano ofer ji « Vererdi che fu il giorno di Santa Maria di Piedigrotta ancor che la matina tomasse e pioresse assi, nondimena lo giorno dopo si chiari il tempo, e e i fu gran coscoria.

ro al Duca d'Alva. Avanti andava un'altra so con S. E. in carrozza, e la moglie, e le carrozza pure a sei, serrata tutta, qual chia-solite dame.

Octatoma è, che tra le notisie di detti giornali dello Zauera no pubblicate nell'Acchivio storico è che l'anno 16;6 il Gieredi totto di Stetembre San Eccellera ando alla festa della Madonna di Pieligrotta in carronas; si ciscichi queste nono solitice che solo ci è venute fatto di trovare intorno a tale argomento, altro non sono sufficienti a mostrare se non che essere stata innanti all'anno 16;6 is Napoli manza, che i potenti Signori andassaro pomposamento l'ottavo di del Settembre a visitare la Chiena di Santa Maria di Visilegrotta.

» Il che fermato, resta di cercare qualche probabile conghiettura spettante al principio di tale usanza. Nell' Historia delle cose di Napoli sotto l'impero di Carlo quinto cominciando dall' anno 1526 per insino all' anno 1537, scritta per modo di giornali da Gregorio Rosso autor di quei medesimi tempi, si legge. « Stava ancora fortificato Agamonte sopra la collina di Capodimonte all'incontro la Porta di Santo Jennaro, ma dopo il caso di Capua, Nola, ed Aversa esto ancora si arrese alli 8 di Settembre ( 1528 ) giorno della Madonna Santissima degno di perpetua memoria a Napoli e da celebrarsi festa sollennissimo che ia esso per intercessione della Regina dei Cieli, come si deve credere, si finì di levare un così pericoloso assedio e travaglioso della nostra Città, 3

> Verisimile forse non è l'essersi cominciata in quel tempo l'usanza della pomposa andata del Capo del pubblico reggimento l'ottavo di del Settembre alla Chiesa di Santa L'aria a Piedircotta? >

A conferma dei ragionamenti del Sig. Volpicella aggiangiamo un rigo di risposta ottenuto da un officiale di Casa Reale, interrogato su questo proposito.

> Sul voto di Carlo III non si è rinvenuta

alenna notizia precisa. Negli antichi registri poi dei Vicerè di Napoli si è osservata prati- ringraziarnela nella sua chiesa. carsi la solenne visita in gran formalità alla Beatissima Vergine di Piedigrotta, ed in prosieguo fu continuata dal Re Carlo III sin dalla sua ascensione al Trono delle due Sicilie ».

Pertanto l'autorità del Rosso fornendoci ragione di arguire, che la solenne visita del Re o del suo rappresentante in forma pubblica alla chiesa di santa Maria di Piedigrotta nel dì 8 settembre abbia avuta origine dalla disfatta dell' esercito di Lotrect compita in tal giorno, ci dà nel tempo stesso la spiegazione di altri fatti.

Abbiamo così prima di tutto quell' argomento più valevole che io dissi innanzi (§. 8.) di voler addurre, onde la porta maggiore della chiesa, che prima era ad occidente, si aprisse ad oriente. Riusciva certamente sconvenevole, che il Vicerè e tanto corteo di nobili e di popolo andando a visitare la Vergine, dopo si lunga strada pervenuti alla sua chiesa, non ne trovassero l'ingresso nè di fronte, nè di fianco, ma dovessero correre a cercarlo al punto opposto in una corte ben angusta nella quale, pel suolo che procedendo verso la Grotta s' innalza, si dovea come in una cava malamente discendere, dominata poi da un alto monte fagliato a picco.

Comprendiamo in secondo luogo, ciò che pure avez promesso di diciferare ( §. 13 ), perchè D. Giovanni d'Austria prima della famosa battaglia navale di Lepanto, venuto in Napoli fosse stato sollecito d'implorare il soccorso del cielo per la sua armata dalla Vergine di Piedigrotta. Il caso del Generale francese accaduto men di cinquanta anni innanzi era a memoria d'uomo: la protezione allora spiegata per Napoli ed il Regno dalla Mattre di Dio era tornata in vantaggio della sua Spagna: e già era introdotta l'usanza che agli 8 di settembre la Città pubblicamente si portasse a

E da ultimo intendiamo come non meno pei fatti posteriori, che pei medesimi antichi della distruzione dell' Oste francese e la vittoria di Lepanto; così l'esercito, che l'armata napolitana riguardino come loro protettrice la Vergine di Piedigrotta.

S. ultimo. Monumenti d'arte della Chiesa di Santa Maria di Piediorotta e della Canomica annessa.

Daremo quest' ultima pagina ai morumenti d'arte della chiesa di Santa Maria di Piedigrotta e della canonica annessa.

La facciata della chiesa è rivestita-di stuceo. Quattro pilastri scanalati poggiati su grandi basi e coronati di capitelli gionici sostengono il frontone triangolare. L'unica porta si apre tra i quattro pilastri, avendone due per lato: su della quale è una nicchia con la figura di santa Maria di Piedigrotta, dipintavi a fresco. cioè la Vergine sedente ed incoronata, che con la dritta regge uno scettro e con la sinistra sostiene il bambino ancor esso incoronato, che le siede sulle ginoccia e con la dritta benedice. È opera di Gactano Gigante. La facciata e la figura rimontano agli anni 1821-22.

L'ordine dell'architettura interna del saero edificio è il composito. I pilastri rivestiti di stucco sono scanalati con capitelli e basi ed i baccelli della parte inferiore dorati. La volta è ripartita in quadri con cornici di stneco dorato, come dorate sono le modenature che accompagnano gli archi della cupola e delle cappelle, ed i listelli e l'estremo dente superibre del cornicione.

La balaustrata che chiude il presbiterio è di broccatello di Spagna, di cui le tavolette del davanzale mostrano intarsiature di belli mar-

Di marmo sono tutti gli altari. La tavola lute joniche non vedi del capitello corintio il che serve di paliotto all'altare maggiore è di- doppio ordine di fronde: hanno pure in quel visa in tre compartimenti ed intarsiata bella- sito un ornamento di fronde, ma di una formente a disegno di vasi con fiori che metto- ma capricciosa, ora in piedi, ora rovetcie. no in meszo una croce raggiata. Di pietre du- Nondimeno in tanta varietà sono conservate ure e di Iapislazzoli è la portellina della custo- niformemente le dimensioni dell'ordine comdia del Sacramento.

nacolo di marmo che rinchiude l'antica stato tro facce non presentano altro, che quattro ton di legno di santa Maria di Piedigrotta. Ai sendi su cui è ripetato lo stemma dei conti due capi dell'altare s'innalzand (uno per lato) Caetani di Fondi. Le basi attiche non sono due basamenti sino a raggiungere l'ultimo gra-belle ; ma in compenso è veramente grazioso dino di esso. A quell'altezza sono sei colon- un ordine di mensole semicircolari, sporgenne, di cui le due prime ( fuori e fuori ) so- ti dal muro, corrispondentemente alle colonstengono il frontone del tabernacolo, e le al- ne, dove in vece di alette o pilastrini risaldatre quattro più piecole ( due per lato ) com- ti sulla parete, esse sostengono i simili capipongono la nicchia dove è la statua. Fra i ca- telli delle colonne incastonati per metà nella pitelli delle due colonue estreme e la superio- fabbrica. A tutto sesto sono gli archi, ed a re cornice del frontone corre per lungo uno crocette la velta del portico, intorno al quale zoccolo, o metopa ehe si veglia, terminata ai corre una balaustrata superiormente di tufo bidue capi con un cartoccio in piedi. Il fronto- gio , che molto bene si compone coll'ordine ne che siegue è a vertice tronco, donde emer- sottoposto. Il secondo ordine, anche bello, è ge un quadro ad olio della Pietà con la sua ad archi e piloni e coronato di una balaustra'u cornice ed altri fregi di marmo, avendo in simile, ma diventa un poco pesante, impocima una croce parimenti di marmi commes- stato, come è, sul primo leggiadro e svelto. si. Non è opera di gusto: i basamenti delle colonne a lato dell'altare ne affogano i gra- attenzione nella chiesa e nella casa. E prima dini : sproporzionate per piecolezza sono le co- di tutto la volta della cappella ora aperta di lonne della nicchia e quel grande zoccolo con s. Lazzaro, dipinta da Bellisario Corenzio. quei due cartocci verticali che si è cacciato Nel centro della volta, a supplire il lanternitra i capitelli ed il frontone, è un corpo e- no che era nelle altre cappelle, e che per le straeo all' ordine.

ra, trasferendomi nel chiostro della Canonica, un sotto in su meraviglioso, della quale il pundov'è il bel porticato quadrilatero a due or- to d'occhio è nell'ingresso della cappella. Si dini. Eccone la composizione I due lati più appoggiano ad essa in giro graziosissimi putlunghi da occidente in oriente hanno otto ar- tini, dei quali altri nelle più care movenze chi , sei gli altri due. Corre pei quattro lati infantili cantano su certi libri che si hauno un basamento isolato e continuo, aperto sola- spiegati innanzi, altri suonano varii strumenmente a etaseuna metà di essi, ricoperto di ti musicali: nel mezzo per l'aria è la Trinità lastre di hianco marmo. Le colonne coi loro con la Vergine incoronata, con un cerchio di capitelli di marmo simile su di esso impianta- angeli che l'adorano, di figure quasi quanto te, sono di ordine composito, ma sotto le vo- la statura di nomo,

posito. I capitelli delle quattro colonne agli an-L'altare maggiore è sormontato dal taber- goli banno questo particolare, che alle quat-Di pitture molte opere sono meritevoli di abitazioni soprastanti in questa non potè es-Seguirò a parlare delle opere di architettu- sere, ci disegnò una balaustrata circolare di

Chiudono in mezzo la balaustrata due archi che impostano sul cornicione, divisi a piccioli cassettoni adorni alternativamente di rosoni e di putti. Negli spazii che restano agli estremi della volta dopo degli archi, sono i quattro Evangelisti, sedenti sul cornicione, di figure quanto il naturale, e nello spazio del fondo la storia dell' ossesso liberato da Nostro Signore, ed in quello dell' entrata quella della guarigione dell'idcopico, di figure piccole. Nelle centine che rimangono tra arco ed arco è a dritta la guarigione della nuora di s. Pictro, ed a sinistra la risurrezione del figlio della vedova di Naim, di figure terzine. Nelle quinte del muro di fondo, ai lati dell' unico finestrino che illumina la cappella, vedi a dritta uno storpio, ed a sinistra un lebbroso, guariti da G. C., di figure piccole. Sotto l'arco del finestrino in un piccolo ovato è una cara figurina della Carità sotto il noto simbolo di un' amorevole madre che porge le poppe a varii bambini. Negli squarci de'muri laterali, da una parte è la Speranzà e dall'altra la Fede. Sotto l'arco finalmente dell'entrata si veggono nel mezzo le due teste di G. C. e di Giuda che si baciano, e scendendo giù, dai due lati , pattini con gli strumenti della passione,

Queste reliquie così belle di pitture di quel famoso artista fanno lamentare la perdita di quelle che adornarono un tempo le altre cappelle non meno, che la volta medesima di tutta la chiesa. Copiose sono le figure messe insieme in ogni storia e senza confusione, perchè l'aria gioca mirabilmente tra figura e figura, degradando con le buone regole della, prospettiva; e poi accordo di colori, morbidezza di contorni , soprattutto in quei puttini veramente celesti, pieghe naturali, scorti bellissimi, in cui grandi difficoltà sono superate con disinvoltura e garbo; intelligenza e pratica in tutto. Le fisonomie nondimeno dell' Eterno Padre e di G. C. qualche volta avrebbero potuto essere più nobili.

Questa opera abbandonata e guasta dal tempo e per le serepolatre dell' indone, è stata, a non dico ristaurata ma risuscitata con intelliguana da un giorine pittore che molto fasquerare all'arto, e che vinne ad onore in questipagino, il agi, vincenzo Paliotti il quade di che ingegno sia, può arguiri dalla figura del ne lun con periodi dell'arco che siegue, da lui fatte in internante; essenodi trovata fondata in quel punto la volta, per dare il passaggio alla nonla dell'ordessetta.

E perchè parliamo di affreschi, dirò di quelli della volta di tutta la chiesa, fafti da Gactano Gigante dall' auno 1818 e 22. La volta della navata che precede la cupola ha nel centro due quadri circolari , a ciascuno dei quali corrispondeno per ciascun lato duc altri irregolari nelle centine, e due sul piano verticale del cornicione, con cornici di stucco dorato. La volta che succede alla cupola ne lui tre con le stesse dipendenze. Nei cinque al centro sono misteri della vita della Vergine . negli altri Profeti , donne celebri della scrittura, Angeli e putti. I subictti delle pitture della cupola sono distinti. Nei quattro angeli della cupola ha dipinti gli Evaugelisti ; sull'altare del cappellone a dritta nei due lati del finestrone da una parte G. C. risorto che comparisce da ortolano alla Maddalena, dall'altro G. C. medesimo che invita l'apostelo s. Tommaso alla presenza dei suoi compagni a toccargli la piaga del costato. Sull'altare del cappellone a sinistra ai lati medesimamente del finestrone, da un canto G. C. morto che è portato alla sepoltura, dall' altro quando è dischiodato dalla croce.

Tutte queste pitture si costituiscono da se stesse in due classi, così distinte, che è imposibile che la differenza non ti dia aprima giunta nell'occhio. Imperocchè dicono che quelle della volta della navata che viene appresso la eupola, sieno state dipinte a secco, cioè

sull'intonaco vecchio ed arido o con colori a colla, donde è avvennto, per la causticità della calce del bianco sottoposto, che abbiano sensthilmente perduto di anno in anno di vivacità , inguisa che al presente sono ridotte shiadate , uniformi , senza distribuzioni di colori nelle pieghe, che ti paiono figure solamente abbozzate. Quelle della cupola e della volta della navata verso la perta hanno per contrario un tono tanto forte, che va al pesante ; su fondi poi di nna tinta uniforme di rosso carico senza gradazione. In generale nondimeno tanto pel disegno, quanto pel tono del cotorito e specialmente per le pieghe questi dipinti ricordano la maniera del Solimena, della eni scuola fu l'ultimo allievo il Gigante, essendo stato discepoló del puteolano Giacinto Diana, che fu discepolo di Francesco de Muro, che su discepolo del Solimena.

Tra i quadri ad olio metterò da prima il grande e bellissimo dell'altare a dritta della criecira su tavola dei nostro Santafede. Rappecenta G. C. risorto che compariese alla Madria nel cciacolo con accompagnamento di angeli putti e varii santi. Bellissimo n'è il celorito, operato con forza di hen inteso chiarcacuro, perfetto il diegne, conservando sino in nostri giorni una freschezza maravigitost. Il unadro i tela dell'altro altare a sinistra.

di figure terzine, è del fiammingo Vincenzo Corbergher: I particolari sono belli e lavorati con molta diligenza.

Di questo stesso autore e anche di figure terzine è il quadro dell' *Ecce-Homo*. La Pietà di figure quanto il naturale su tavola, porta il nome del Lama.

Sono anche siamminghi di un Helzel due altri quadri della Risurrezione di Lazzaro, e della siagellazione di G. C.

Il quadro dei Magi, su tavola, è del sane- l'innalzamento della Croce. se Marco di Pino: sul gradino si vede a figure piccole la nascita di G. C.

Belle sono due mezze figure di un s. Francesco d' Assisi e di un s. Girolamo diefro l'altare maggiore. Antichissimi e degni di attenzione sono dodiei piccoli quadri su tavola, in ciascuno dei

quali è una figura terzina, che rappresentano gli Apostoli. Appartengono al quattrocento , dipinti a tempera ed inverniciati. Ora sono nel coretto in cornu Evangelii che precede il coro. Nel corridoio poi del Noviziato sono molti quadri, dei quali alcuni dovranno essere collocati in chiesa, quando ne saranno forniti i restauri. In essi si distinguono un crocifisso. che per alcun modo può dirsi caraccesco, un quadro del Santafede, che è quel medesimo di cur parla il De Dominici nella sua vita, dicendo: > Tornato Fabrizio in Napoli ( dall'aver visitate le più celebri scuole d' Italia ) fece per nna Cappella della Chiesa di Piedigrotta la beata Vergine in gloria col bambino, e nel basso alcuni santi a: un altro, dove è caualmente la Vergine in gloria col bambino con due santi allato e da piè il ritratto di un divoto: un quadro di s. Giacomo di quel Polidoro Veneziano di cui scrive il Lanzi (Scuola del Tiziano). > Vi fu anche un Polidoro Veneziano che di sacre immagini empiè le botteghe. Comparisce per lo più nn debole scolare di Tiziano, che lavorò di pratica e per mestiero. Da una sua tavola ai Servi e da altri suoi quadri in Venezia si argomenta che seppe fare assai bene, quantunque non arrivasse mai a figurare fra coetanei ». Ma soprattntti è a tener conto di una tavola ( schbene in pessimo stato ) che si attribuisco al Solario, o almeno può rimontare a quel tempo , dovo è dipinto il Calvario; e idi un'altra verosimilmente di Andrea del Sarto e certamente del suo stile, bellissima pel disegno, la composizione ed il colorito, che rappresenta

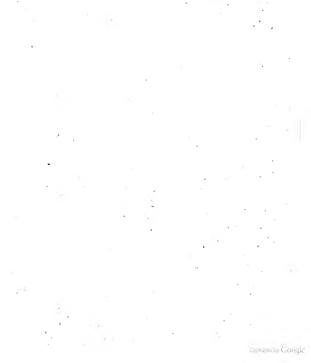

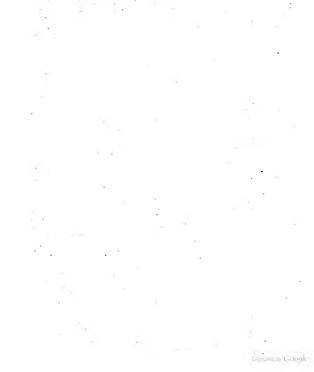



